

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





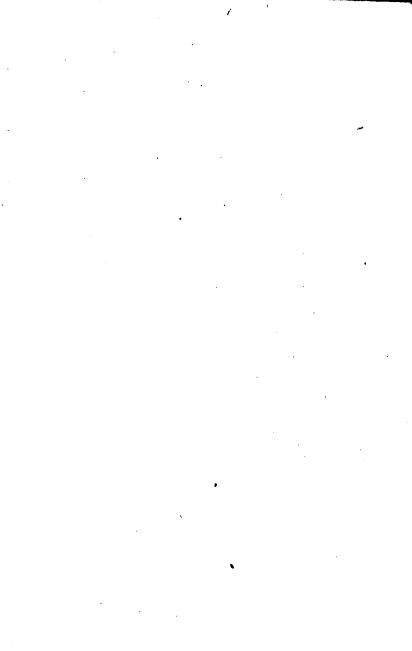



## OPERE

DI MONSIGNOR

GIOVANNI GUIDICCIONI.

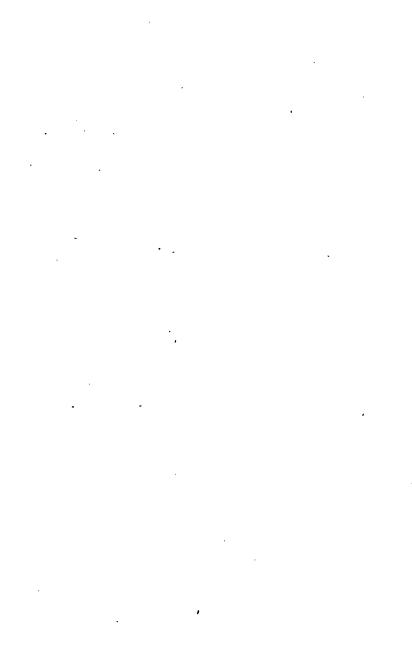

# **OPERE**

DI MONSIGNOR

## GIOVANNI GUIDICCIONI

NUOVAMENTE RACCOLTE E ORDINATE

A CUBA

DI CARLO MINUTOLI.

Due Volumi. - Vol. II.



FIRENZE,
G. BARBÈRA, EDITORE.

-1867.

# no viri) AirirohiaO

.

## LETTERE DI NEGOZI.

NUNZIATURA DI SPAGNA.

805673

# CALIFORNIA CE



#### AVVERTIMENTO.

Paolo III Farnese succedendo nel governo universale della Chiesa a Clemente VII non s'avvenne a tempi men torbidi e di minori travagli, non pur per l'Italia, ma per la intera cristianità. Infatti, senza contare la impresa d'Africa, come presto condotta, e mossa da ragioni d'interesse men generale; la nuova rottura tra Francia e Spagna per la successione di Milano, la lega del Re Cristianissimo con Solimano di Turchia, lo scisma che separava Inghilterra dalla comunione di Roma, la riforma religiosa che menava guasto nelle credenze ortodosse, le diffidenze e i sospetti di principi e potentati che ritardavano la salute riposta nel Concilio ai mali onde era afflitta la Chiesa, tennero, com' è noto, lungamente agitati e sospesi gli animi, in ansia tormentosa di quel che avessero da recare gli eventi.

Monsignor Guidiccioni tenne la nunziatura di Spagna negli anni primi del pontificato di Paolo; negli anni appunto che, rotta nuovamente la guerra tra Francia e l'Imperio, corsero funestissimi per l'Italia; e si maneggiaron negozi di massimo rilievo tra i più potenti principi della terra.

Nella qualità di Nunzio apostolico accompagnò l'imperatore Carlo V nella impresa di Tunisi; nè mai si levò dal suo fianco in Italia, in campo, e nella infelice spedizione di Provenza; ond'ei fu testimone di quanto avvenne in quegli

anni di memorabile. Investito della potestà di Legato a latere in luogo del rardinal Marino Caracciolo, chiamato dall'Imperatore al governo di Milano, ebbe parte non ultima de trattati intesi a ristabilise la pace tra le due Corone, e sollecitare la convocazione del Concilio. E le lettere che si recano in questo volume, per la prima volta riunite e disposte in ordine cronologico, colla giunta d'inedite, si raggirano appunto massimamente su que' due principali negozi.

Laonde non è a dire di quanta importanza elle siano, per il lume maggiore che ne viene alla storia, introducendoci ne' particolari de' fatti, nei segreti de' negoziati, intrinsecandoci, a così dire, coi personaggi che gli condussero.

Alcune di queste lettere, e cioè quelle (non tutte) che hanno per fine la conclusione della pace, scritte nel caldo maggiore de' negoziati dal campo cesareo e da Aix di Provenza al cardinale Agostino Trivulzio, che dovea fare col Cristianissimo l'ufficio medesimo che il Guidiccioni con Carlo V, e e al Gran Maestro di Francia, Anna di Montmorency, su cui posava non pur la somma della guerra, ma la salute della monarchia francese, furono già stampate nella raccolta di Lettere di principi, a principi, o che ragionan di principi, cui Pietro Giordani ebbe a dire « egregio esempio di abilità e dignità italiana nel maneggio e nella esposizione di grandi negozi. »

Altre parecchie potè poi metterne in luce ai di nostri monsignor Telesforo Bini, che l'ebbe dall'archivio di Stato (carte farnesiane) di Parma. La presente edizione, oltre il contenere quante lettere del Guidiccioni furono stampate in ogni tempo, si arricchirà di altre non più vedute, di ciascuna delle quali sarà reso conto in apposita nota indicandone la provenienza.

### NUNZIATURA DI SPAGNA.

#### I. 1

Agli Anziani e Gonfaloniere della Repubblica di Lucca.

Magnifici Domini, et Domini mei observandissimi. Io mando alle S. V. la lettera della Cesarea Maestà per la tratta delli salnitri, e con quella ancor le mando questa conclusione, che quella città è tenuta da S. M. per divota e carissima; e quantunque io so che non è necessario ch'io spenda questa fatica, pur io l'esorto a dover tener tutti i debiti e onesti modi per conservarsi la benevolenzia di questo principe, la quale ho cercato di accrescere con le mie raccomandazioni, e con la fede che li ho fatta della disposizione degli animi di tutti quei cittadini verso S. M., e cercherollo sempre, come colui che niente più avanti desidero dopo il servizio di Dio, che il bene universale della patria. E ad infiammarmi a questo non mi saranno bisogno le loro esortazioni, perciò che sempre io vi sarò non solamente ardente nel fatto, ma vigilante, per avere occasione di farlo. Io domando alle S. V. una grazia, la quale se io non conoscessi che non fusse onesta non la chiederei,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si questa, come la seguente, ambedue inedite, stanno nell'Archivio di Stato di Lucca: Carteggio degli Anziani, N. 564.

perchè possano rendersi secure, che la passione non può tanto in me che non sia superata dalla ragione e dalla carità della patria. Dino di Arrigo di Poggio 1 è fuora già son tre anni, dei quali è stato appresso di me più che mezzo il tempo; e non avendo mai conosciuto in lui costume che non sia onesto, e avendolo ancor misso per quel camino ch'io ho giudicato buono, e parendomi ch' esso lo seguiti e sia per seguitarlo, son forzato pregar per lui, parendomi di far bene a raccomandare quelle persone che siano riposate, e di buona vita; e per dar utile alla patria, e non danno alcuno: chè son certissimo che non averanno mai da lui se non laudabil esemplo, buona creanza e amorevolezza verso la patria. Io le prego adunque con quella efficacia ch'io posso maggiore che voglino rimetterlo del tutto, acciochè li beni suoi, li quali son mal governati, non vadino del tutto in ruina, e possa attendendo a buono operare acquistarsi la grazia de' cittadini, la quale non dubito, che con la osservanza, con le buone opere, e con lo osseguio, sia per acquistare, e per mantenersi. Penserà ancor forse poi di fare la sua vita meco fuori, ma io desidererei che potesse starvi ed attendere alle cose sue quando li è necessario. Io confido molto nella clemenza delle S.V., la quale, se mai fu visto di usarla in alcuno è in costui, il quale, ch' io sappia, non ha mai fatto cosa maligna nè trista. Ed è da considerare, che se avea pratiche in quei tempi pericolosi, non forse così a satisfazione dei cittadini, che più tosto era per semplicità che

¹ È quel medesimo nominato nella XXXVII delle Famigliari, eugino del nostro Giovanni Era esnle dalla patria per il bando posto su tutti quelli della casata pei fatti del 1522; rinnovato dopo la sollevazione delli Straccioni, che aveva fatto loro abilita di tornare; onde lo dice fuori da tre anni, quanti appunto n'eran corsi dal termine della sollevazione al giorno in cui scriveva.

per malizia; l'età, l'udire li ammaestramenti di chi l'ama e la sua natura inclinata al bene, l'hanno fatto tale, che lo renderanno nel giudizio di tutta quella terra, di qualità che non si pentiranno mai d'averli fatta questa grazia, della quale io averò loro tanto obligo, quanto di cosa che io possa sperare; ed a quelle mi raccomando.

Di Barzellona, alli 14 di maggio 1535,

#### II.

#### Ai medesimi.

Magnifici Domini et Domini mei observandissimi. Alli XXV di questo indirizzai a Luigi Guidiccioni in Lione la patente che S. M. m' aveva conceduta per la tratta di 400 quintali di salnitro, con ordine che la mandasse secura con diligenza; e non contentandomi di quella, per non parermi calda a modo mio, ho supplicato S. M. d'una lettera appartata e favorevole, la quale mando con questa insieme con la copia di essa. Non mi son curato, poi ch'io lo trassi alle 400, di tirarlo più su, perchè col tempo s'averanno dell'altre grazie piacendo a Dio.

Io pregai le S. V. per la mia delli XIV, che volessero far grazia e rimettere del tutto Dino mio cugino, il quale se io non conoscessi buono, non lo raccomanderei. Di novo, le prego a disporsi a farlo, acciochè possa venire a vedere li fatti suoi; che per questo effetto lo mando a Lione, dove aspetterà la loro deliberazione, la quale io desidero grandemente che sia come è la mia speranza e come il dover ricerca. Non si pentiranno mai d'averlo rimesso, e userà tanto parcamente questa lor grazia, perchè il più del tempo suo starà a Roma o meco in altra parte, che appena si accorgeranno che vi sia mai venuto.

Domattina, secondo li bandi novi, S. M. s'imbarcherà, e così si dice; ma potria esser che lo dicesse per sollecitar li altri, e che aspettasse a martedì, finchè la luna fosse fatta; l'armata è maggiore che per l'impresa di Tunis, quantunque vi sia nuova delli (6) di questo di là, che Barbarossa gagliardamente si fortificava, e non temeva. Trentaquattro mila fanti e da vantaggio si metteranno in terra senza sfornir li legni, e 160 cannoni grossi con munizione, da trarre 400 botte per ciascuno. Questa invernata S. M. pensa a farla a Napoli, dove le S. V. pensino onorarlo con li oratori più del solito, perchè sono denari bene spesi. E a quelle mi offero e raccomando: se io potrò di Affrica scrivere, lo farò.

Di Barzellona, alli 29 di maggio 1535.

#### III.1

#### A monsignor Vergerio Vescovo di Capo d' Istria.<sup>2</sup>

Molto Reverendo Monsignore. Cominciavo appunto questo giorno a dolermi tacitamente di V. S., parendo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'imperatore Carlo V dopo l'impresa di Tunisi trasse con le navi a Palermo; quindi visitata Messina, di lì varcato lo stretto fu a Napoli l'ultimo di novembre del 1535, e quivi dimorò fino ai 5 di aprile del 1536, onde a questo tempo sono da riferire questa e la lettera seguente in data di Napoli.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pietro Paolo Vergerio, pronipote di altro P. P. Vergerio, vissuto circa un secolo prima, autore di un libro *De ingennis moribus*, nacque

mi, che sì tosto come s'era accostata a monsignor Protonotario, si fosse dimenticata di me, che l'amo da onorevole fratello. Ma Sua Signoria doveria pur lassar parte della vostra dovizia a noi altri mendicanti e poveri di nuove, e dire: Vergerio mio, scrivi un poco al Guidiccioni la tal nuova, perchè io non ho tempo. Pazienzia, poichè io non ho potuto mai acquistarmi la sua grazia. Ora che vedo che V. S. è mossa a scrivermi ancora senza suoi prieghi, la ringrazio quanto io debbo, e spero renderle a qualche tempo il cambio de'suoi avvisi. Quanto alla lega, io ne sono stato indovino, non perchè io ne sapessi certezza, ma perchè vedendo confidentissimo il Duca all' una e all' altra parte, e accostarsi in questi tempi, ne suspicai intanto ch' io la tenni certa. Con tutto questo ho speranza in Dio, che questo abboccamento produrrà qualche santo frutto di pace: che a Dio piaccia che sia così per universale salute del popolo cristiano. Io non sapeva, che li Vaivodani non avessero fatta riverenza a Sua Beatitudine. Io non li ho veduti ancora; e, se mi occorrerà vederli, farò che co-

in Capo d'Istria sul declinare del secolo XV. Ebbe moglie; mortagli la quale, si condusse a Roma dove abbracciato lo stato ecclesiastico entrò in grazia di Papa Clemente che lo mandò Nunzio a Ferdinando re de'Romani il 1532. Restituitosi a Roma dopo la morte di Clemente, fu non meno accetto a Paolo III, che lo creò vescovo di Capo d'Istria, e net febbraio del 1535 lo mandò di nuovo Nunzio a Ferdinando. Tornato sul principio del 1536, il Papa lo mandò a Carlo V in Napoli, di dove ai 13 di febbraio scriveva al protonotario Recalcato segretario intimo del Pontefice. Le due lettere del Guidiccioni a lui sono scritte dopo il ritorno del Vergerio da Napoli, come chiaramente si raccoglie dalla prima, dove si accenna la sua partita da tre di; e sono probabilmente del marzo sucessivo.

Vuolsi che il Vergerio incominciasse a sentire men rettamente in fatto di religione durante il sno soggiorno di Germania, conferendo più volte collo stesso Lutero. Certo è però che non diè segni di apostasia che dopo il 1540.

noschino per bocca mia, non dico le virtù del Vergerio, notissime in quelle parti, ma in che istimazione ella sia appresso S. S., e il conto grande che tiene di lei, e quanto io la reputi per savio e per maggiore, e tutto quel più che mi detterà l'affezione che io le porto; la quale non ha permesso che passassero tre giorni della sua partita, ch'io non facessi quel buono ufficio ch'io era tenuto di far per lei, e ch' io le aveva promesso di fare con amendui questi signori. Così fossi io certo di farmi benevolo l'animo di monsignor Protonotario, come V. S. averà qualche frutto dei pericoli e delle fatiche della Magna dalla magnanimità Cesarea. V. S. aspettava che io dicessi: così foss'io certo d'aver io! Non ho detto questo, perchè io non lo desidero tanto, quanto la grazia del Protonotario. La partita nostra sarà quando Dio vorrà. S. M. dice, che sarà lunedì: ma io non ne vedo segni. E a V. S. mi raccomando infinitamente.

(Di Napoli... marzo 1536.)

#### IV.

#### Al medesimo.

Reverendo Monsignor mio. Ieri ebbi nel mazzo del Protonotario due lettere di V. S. una dell'ultimo del passato, l'altra delli 3 del presente: ed alle sue due, una al Colocense, l'altra al Consigliero del Reverendissimo di Trento, feci subito dar ricapito. Sapevo il maneggio tra Ferdinando e Franza: e credo che abbia da sperar meno che non s'avvisa l'amico di V. S., il quale mi ha visitato, e pare un galante uomo alla moderna ed alla italiana. Sono medesimamente stati qui

li Vaivodani col Cardinale di Trento, il quale ho visitato, e mi ha veduto amorevolmente. Ho parlato della gran servitù che V. S. le tiene, delle somme laudi che dà a S. S. Reverendissima, ovunque si trova. Credo che voglia gran bene a V. S. poco meno di quel che le voglio io, il quale con l'opere le dimostrerò ogni efficace e gran segno di benevolenza: e forse domani, o avanti che partiamo di qua, ritoccherò le cose sue; ed in ogni altra cosa farò per lei quanto desidero che sia fatto per me, dove ne ho più bisogno. Cominciamo a prepararci per la venuta: quando ella sarà, non so il dì prefisso. Perchè ho una bella compagnia d'ambasciatori a pranzo meco, non ho tempo di 'scrivere più a lungo. A V. S. mi raccomando.

Di Napoli. (.... marzo 1536.)

#### V.

#### Al Cardinale Farnese.1

Illustriss. e Rev. Monsig. e mio singolar Padrone. La brevità del tempo non mi permette poter esten-

¹ Questa lettera indirizzata al cardinale Alessandro Farnese vice-cancelliere di Santa Chiesa, figliuolo di Pier Luigi, nipote del papa allora regnante Paolo III, è la prima di quelle che furono pubblicate da monsignor Telesforo Bini, il 1855, sulla copia che n'ebbe dall'Archivio dello Stato di Parma.

Il chiarissimo signor cavaliere Amadio Ronchini nel comunicare queste lettere a monsignor Bini le accompagnò di frequente con note importanti, che in questa edizione si riporteranno contrassegnandole con la lettera(R). Alla presente appose la nota che segue:

In sui primi di maggio Monsignor Giovanni avea scritto alla Santa Sede, prima da Parma, poi da Piacenza, alcune lettere che non mi è

dermi com'io desidererei con V. S. Reverendissima, nè satisfar all' Eccellenza del suo Padre con la quale le

venuto fatto di rinvenire nell'archivio dello Stato di Parma. Di esse è cenno in una minuta di lettera scritta addi 26 al Guidiccioni dalla segreteria apostolica, ove infra l'altre cose si legge:

Sua Santità m' ha di nuovo commesso (lo scrivente è probabilmente
 Ambrogio Recalcati segretario intimo del papa) ch' io dica a V. S. che
 son essi di progrupus con tutto lo forza que la page pà si popula in

non cessi di procurare con tutte le forze sue la pace, nè si perda in
 modo alcuno d'animo ancora che ci si veda poca speranza, perchè

Sua Beatitudine non vuol mai abbandonare questa pratica, e non è

Sua beautudine non vuoi mai abbandonare questa pratica, e non e
 cosa che abbia più a cuore di questa. Però vadaci sempre di buone

· gambe, s' ella peusa far cosa sommamente grata a Sua Santità. -

Ho riferito volentieri queste parole, perchè svelano la sincerita, impugnata indarno dal Sarpi, colla quale il Pontefice cercava di stabilire la pace fra l'Imperatore e il Re di Francia. Ad esse consuona ciò che da Valenza nel Delfinato scriveano il 26 agosto dello stesso anno al Pontefice il Cardinale Trivulzio e il Vescovo di Faenza, i quali erano per ciò stesso in corrispondenza col Guidiccioni.

· Con l'ultime nostre (così essi) che furon degli XI dell'istante si » scrisse alla S. V. tutto quello che si era operato sino a quel giorno • nella pratica della pace, e la expectatione in che eravamo delli dui · messi mandati a monsignor di Fossombruno. De' quali il primo com-- parse hier sera; l'altro è venuto hoggi con le risposte, che quella potrà · vedere per le copie delle Lettere che hora se gli manda. Sopra le quali · havemo havuto hoggi comodissima audientia et in secreto, et mostrato · tutto a Sua Maesta Cristianissima sforzandoci di declarargli ancor più - la voluntà et desiderio di Vostra Beatitudine. Il che dopo che detta . Sua Maestà hebbe laudato assai, et commendato in oltre la diligentia · et prudentia di detto Nuntio, insieme coll' essersi doluto mirabilmente - del torto che gli faceva l'Imperatore, ultimamente mostrandosi vinto . dalle persuasioni nostre ci disse esser contento di far le sue richieste - in conformità di quanto se gli ricordava, ancora che tante altre volte - havesse declarato all'Imperatore il medesimo. Ma che, poichè così pa-- reva a quelle persone che judicava l'amassero, si risolveva di non · restar a farlo di novo, almeno per scoprir più chiaramente al mondo . l'animo di Sua Maestà Cesarea. Quale dice Sua Maestà Christianissima - che si maraviglia sopra modo come già el non sia ben noto et chiaro - a tutto il mondo. Così stiamo aspettando haver questa risposta, la » quale di subito si spaccerà al Nunzio ec. »

Del desiderio che aveva il Papa di mettere la concordia fra i due maggiori potentati della Cristianità si hanno prove anche nelle lettere del Guidiccioni, che or pubblichiamo, e che il Pallavicino vide e citò piacerà scusarmi. Ho scritto a lungo a Sua Santità. Oggi a mezzogiorno ho ricevuto il breve di Nostro Si-

uella Storia del Concilio di Trento, ove dice: • Produrrei qui varie Let-• tere del Cardinal Trivalzio Legato in Francia, e del Guidiccione Nunzio

tere dei Cardinai Trivuizio Legato in Francia, e del Guidiccione Nunzio
 in Ispagna, a cui ne rimase la cura da poi che il Legato Caracciolo fu

mandato dall'Imperatore al governo di Milano, ove appaiono le infati-

· cabili diligenze usate per commession del Pontesice a fin d'ottener la

· pace; se di tutto ciò non fosse stata un' autentica testimonianza al-

· l'orecchie del mondo la Relazione che per volere del Re Francesco

· diede il Trivulzio alla presenza de' publici Rappresentatori sopra l' in-

· tero trattato. · (Vedi Ediz. di Faenza, 1792, tomo I, pag. 214.)

La pace, per la quale Paolo III faceva col mezzo de' suoi Nunzi pratiche si attive, era di que' di necessaria ad effettuare il Concilio da lui intimato in Mantova. Fra i più ragguardevoli Prelati che vi furono invitati dal Papa, non lascerò di notar qui lo zio del Guidiccioni, monsignor Bartolommeo, della cui opera Paolo erasi valso utilmente fin prima di salire al sommo pontificato, quando cioè nella qualità di vescovo di Parma tennelo per molt' anni suo vicario in questa città. Nell' Archivio dello Stato Parmense è una epistola latina di Bartolommeo in data di Lucca del 17 agosto 1536 responsiva ad un Breve Pontificio del 14 dello stesso mese, nella quale Monsignore allegava sommessamente per iscusa gl' incomodi ed i pericoli cui sarebbesi esposto, tenendo l' invito.

Fra il 25 maggio e il 6 settembre 1536 non ho trovato nel Carteggio Farnesiano alcuna lettera di monsignor Giovanni, benchè dalle minute della segreteria apostolica risulti che nel mese di giugno egli ne scrisse al Recalcato alquante, le quali racchiudevano avvisi intorno alle faccende di que'di. Una di esse minute dettata dal Recalcato, con indirizzo al Guidiccione, in data del 21 giugno, comincia così: - Domenica, che furono XVIII, - hebbi per la via del Conte di Cifuentes (Ambasciatore Cesareo in - Roma) et di Piacenza le di V. S. de'7, X, 12 et 14 di questo, le - quali per essere piene d'avvisi non ricercano lunga risposta. -

Tra gli avvisi più notevoli dati dal Nunzio era quello che sguardava al Conte Guido Rangoni, uno de' condottieri d' escreiti che, al dire del Litta, cbbe pochi pari a' suoi tempi. Stava allora il Rangoni agli stipendi del Papa, e in quell' anno appunto, trovandosi sul Parmigiano, erasi adoperato per ridurre all' obbedienza del Governo Pontificio il fratel suo Lodovico, il quale afforzatosi in Roccabianca tentava di sostener coll' armi i diritti da lui invano allegati sul vicin paese di Zibello. Sopite che furono in giugno, se non composte, le quistioni del fratello, Guido corse improvviso a Venezia, lasciando sospetto di essere per accouciarsi a' servigi di Francia.

Quanto al fatto del Conte Guido (continua la minuta predetta) dico
 che sedate che furono le cose di Roccabianca, ei se n'andò a Venetia

gnore e la lettera di V. S. Reverendissima, e subito le presentai, e in conformità dell'uno e dell'altra dissi a

per veder la sua brigata, scrivendo a Nostro Siguore che ad ogni sua
 richiesta saria presto per andare dove li fusse ordinato: et per questo,

· essendo lui gentilhuomo et homo d'onore, Sua Santità non può cre-

- dere ch' el si sia acconcio alli servitii del Christianissimo. Et subito gli

- havemo scritto ch' el se venghi qua a Roma, perchè Sua Santità se

• ne vuol servire dal canto di qua. Sua Beatitudine tien per fermo che

ne vuoi servire nai canto di qua. Sua beantudine tien per fermo che
 non sia per mancare d'obedire, essendo obbligato secondo li Capitoli

che si sono fatti con esso quando si è acconcio al stipendio di Sua San-

- tità. Et presto, piacendo a Dio, saremo chiari dell'animo suo, et potete

· ceser più che certo che, quando l'habbia fatto questo errore, Sua San-

· tità per ogni via sarà per farne la debita demostratione. -

Nel di precedente (20 giugno) il segretario del Papa, avea scritto di ciò stesso in Francia al Vescovo di Faenza in questi sensi:

• È venuto nuova et dal Nunzio Guidiccione et dall' Imperatore al

- Conte di Cifuentes che (il Conte Guido) si è acconcio alli servitii del

Re Christianissimo. Il che ancorchè Sua Santità non possa credere,

- non potendo pensare che Sua Maestà gli avesse havuto sì poco rispetto,

- ha però voluto ch' io ne dia aviso a V. S., a fin che, intendendola di

- là, cerchi disturbarla per ogni modo; perchè tutta l'acqua del mare

non laverebbe la suspicione che gl'Imperiali ne prenderebbono, nè li

· leverebbe di capo huomo al mondo che questo non fosse trama ordita

- da Sua Santità et sturberia il negotio della pace, per la quale si vede

che Sua Santità non sparagna a cosa alcuna; oltre che sarebbe poi forzata anteporre l'honor suo ad ogui altra cosa, Però V. S., ch' è sul

fatto et che intende la materia, provedavi con la solita sua prudentia

· opportunamente, quando ci trovi fondamento; avvisandola che di tutto

· questo Nostro Signore ha parlato lungamente con Macone · (cioè col

Vescovo di Mascon, Carlo Hemard, ambasciatore di Francesco I a Roma).

Il sospetto che il Rangoni avesse preso servigio appo la Corona di Francia non tardò ad avverarsi, e Cesare ne scrisse con risentimento al Cifuentes sullo scorcio d'agosto, come può vedersi nella recente importan-

tissima Collection de documents inédits sur l'Histoire de France. Première

Série, tomo II, pag. 494 e 495.

Un' altra Lettera del Nunzio, che non ho rinvenuta nell'Archivio Parmense, (a) è accennata in una minuta del Recalcato del 26 giugno, in cui leggesi :

- Non hier, l'altro, scrissi a V. S. (al Guidiccioni) brevemente la

(a) Vedi la seguente che non era fra quelle vedute dal Ronchini. Il Guidiccioni doveva avere comunicato al Recalcato il tenore della medesima sebbene porti la data del 22; imperocchè questa qui accenuata de' 26 evidentemente ha relazione cop quella.

Sua Cesarea Maestà, quel che mi parve debito alla virtù di V. S. Reverendissima e alla liberalità di Sua Maestà. Di Alessandria, alli 25 di maggio 1536.

#### VI. 1

## A Pier Luigi Farnese.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. M'incresce fino all'anima che Vostra Eccellenza contro la volontà del Papa abbia preso e tenga Farnese, e abbia mandato qui per ultimare e liquidare le cose di Novara. Vostra Eccellenza si può ricordare con quante ragioni io l'abbia sempre cercato di persuadere che ogni altra via, che l'appoggio di Nostro Signore, è mal si-

Questa Isabella, figlia di Giuliano dell' Anguillara e moglie di Galeazzo Farnese, godeva la signoria della terra di Farnese, d' onde son date alcune sue lettere che abbiamo nel Carteggio Farnesiano. Pier Luigi, che appunto di que' di venne dal Pontefice posto al possesso di molte di quelle terre che già furono della sua Casa (Affò, Vita di P. L., pag. 19), occupato aveva contro il volere paterno anche la terra suddetta, che priferite tanto più volentieri in quanto ohe ci manifestano una circostanza della Vita di Pier Luigi, sfuggita al suo illustre biografo. (R)

<sup>-</sup> ricevuta delle sue de' 19, che furono oltremodo grate a Nostro Signore,

<sup>-</sup> et le dissi che continuasse, se pensava far cosa grata a Sua Santità,

<sup>-</sup> et cercasse darle delle nuove rare, come haveva fatto quella volta, et

<sup>-</sup> che mandasse le lettere per via di Piacenza, ordinando al governatore

<sup>-</sup> che secondo l'importanza le mandasse qui per cavalcata o per staf-- fetta ecc.... et l'avvisai qualmente la cosa del signor Pier Luigi con

Nostro Signore si era resoluta in bene, perchè haveva obedito, et Sua San-

<sup>-</sup> Nostro Signore si era resoluta in Dene, perche haveva obedito, et Sua San-

tità haveva mandato il Tesoriere a far restituir Farnese alla signora Isabella.

¹ Da copia di un codice della libreria già Fiorentini più volte citata nel primo tomo. Quanto al tenore della presente, vedasi la nota alla lettera precedente.

cura, e ogni altra speranza è fallace; e l'esperienza ora ne le potrà far conoscere. E sallo Iddio che ciò avviene con infinito mio dolore, sì perchè io l'ho sempre per natura amata, e per l'obbligo di servitù riverita; come perchè speravo per la sua intercessione impetrar qualche grazia da Nostro Signore, et aver tanto ch'io potessi sostentar questa dignità episcopale, e servire in perpetuo la casa vostra. Dico dunque che se Ella con ogni celerità non si butta ai piedi di Nostro Signore, se non gli restituisce Farnese, se non lascia il procurar Novara, la quale non averà senza il consenso di Sua Santità, e se Ella farà altrimenti che quello che è volontà sua, conoscerà che s'inganna grandemente. Io voglio da vero servitore che le sono parlar liberamente: se le dispiace, sarà dispiacere anco a me; ma il tempo poi farà, che pia-cerà all'uno e all'altro di noi, perchè li consigli fedeli che sono dati nelle perturbazioni della mente, sono presi con poca dilettazione quando non convengono colla volontà del consigliato, ma alla fine son conosciuti e lodati. Dico, Signore, che Vostra Eccellenza ha potuto vedere, mentre che è stata in Roma la Cesarea Maestà, che Nostro Signore ha operato utilmente e parlato amorevolmente per Vostra Eccellenza, le ha dato credito nelli negozi, e fatte tutte quelle cose che allora poteva con suo onore per accrescerle riputazione; e io so poi appartatamente che aveva ferma intenzione di beneficarla ed esaltarla. Ora, che Sua Santità veda questo suo recalcitrare, e questa inobbedienza, non è punto a proposito per infiniti rispetti. Perchè si debbe credere, e io il so certo, che Sua Santità vuol lassar fama di Papa vero e giusto, e quel che può dare alli suoi per via diretta e ragionevole, non vuole che l'occupino per indiretta e forzata. E vede più Sua Santità, che nè Vostra Eccellenza, nè io, nè molti altri insieme, veggiamo. Sa

quel che conviene, e ha in animo quel che vuol fare; e però non deve Vostra Eccellenza andare turbando Sua Santità, ma lasciar disegnare e colorire alla sua gran prudenza. Che onore pensa Ella che le sia stato quando s'è inteso che ha preso Farnese? Si dice che Vostra Eccellenza essendo figliuolo d'un papa poteva ben forzare un castello d'una vedova sua parente. Vostra Eccellenza doveva pur considerare che il Papa fusse per risentirsene, se non per altro, almeno per far conoscere a tutto il mondo che non tien mano a queste imprese ingiuste e poco onorevoli; e doveva e deve pensare che nel suo pontificato, nè dalli suoi, nè da altri, è per sofferire cosa che sia indegna di quel santo officio. Ella può star sicura che quando non restituisca Farnese, Sua Santità lo vorrà ad ogni modo ed averallo, perchè solo colli bandi farà priva d'uomini Vostra Eccellenza. Ma posto pure che non l'avesse, conosce Vostra Eccellenza che acquistaria nome d'empio e di poco prudente ad opporsi al Papa? E non solamente perdaria la grazia di Sua Beatitudine, ma dell'Imperatore, il quale Vostra Eccellenza deve pensare che non per altre cagioni la benefica, se non per rispetto di Sua Beatitudine, e perchè possa esserle appresso e tener viva la loro convenienza e fare tutti li buoni offici che son necessari ne' tempi dei bisogni. Se dunque sa la Cesarea Maestà Sua e si è contentata di sospender molti di fa la cosa di Novara, a che fine mandare il Taurello, e andare facendo queste mostre, le quali sono tutte contrarie alla neutralità di Sua Beatitudine e danno materia di sparlare? E se Sua Maestà per satisfare a Nostro Signore le usa questa e le userà delle altre liberalità, può esser Vostra Eccellenza certa che non vorrà preterire il volere di Sua Beatitudine, anzi vorrà che aspetti, si umilii e faccia tutto quello che Sua Santità desidera. S'è sparso qua

un rumore che Vostra Eccellenza sta molto male col Papa, e Sua Maestà, secondo ch'io intendo, ne ha avviso. Io ho ricoperto il tutto con ogni desterità; ma Vostra Eccellenza n'è stata biasimata assai, perchè dicevano che il travagliare con sì poco rispetto Nostro Signore era un procurare la morte sua, la quale quanto fosse dannoso e di manifesta rovina alla Casa sua e a tutta la Cristianità, e specialmente in questi tempi, si può leggiermente discernere da ciascheduno. E però, Signor mio, Vostra Eccellenza usi quella prudenza e pazienza che ha usato fin qui.

Non voglia, acquistando biasimo, rovinar sè medesima; voglia con quella obbedienza che si conviene sottomettersi alla clemenza e paterno amore di Sua Santità; e sia certa che quanta maggiore sommissione userà con Sua Beatitudine, tanta più laude acquisterà, e tanto più della benevolenza e grazia dell'Imperatore, e di quelli che l'amano. Questi signori mandano il Caffarello per fare intendere che Vostra Eccellenza la consideri bene, e che stia sicuro che ad ogni tempo averà Novara ad un sol cenno di Nostro Signore. Le mandano ancora a dire che non preterisca li comandamenti del Papa, e altre cose oneste, e salutari a Vostra Eccellenza. Alla quale mi raccomando umilmente, e prego che si lasci consigliare a noi altri suoi servitori, che conosciamo più il suo bene che essa medesima. E sempre che vedremo che obedisca il Papa, spargeremo il sangue proprio per la sua grandezza.

Di Asti, 22 di giugno 1536.

#### VII.

#### Al cardinal Trivulzio Legato in Francia.<sup>2</sup>

Per un cavallaro, che il Reverendissimo Legato Caracciolo spedì da Frigiùs alla S. V. Reverendissima, ella avrà potuto intendere, che Nostro Signore si è contentato, a' molti prieghi della Maestà Cesarea, che Sua Signoria Reverendissima vada al governo di Milano, e che io (benchè debile) resti qui a trattar questa pace tanto importante e tanto desiderata da Sua Beatitudine: nel maneggio della quale mi sforzerò, che la diligenza e buona intenzione suppliscano, quanto potranno,

¹ Si questa, come le cinque seguenti, stanno nell' edizione di Genova procurata dal Berti; ma prima leggevansi nella Raccolta di Lettere di Principi ec., stampate più volte nel secolo XVI, ove ne sono altre due tralasciate dal Berti. Sebbene le antiche stampe e massime quella del 1581, che « pure la meglio ordinata, siano scorrettissime, nondimeno è giovato assai il tenerle a riscontro per la presente edizione, non essendo quella di Genova scevra di mende che si sono potute correggere coll'aiuto di quelle. Nella Raccolta surriferita si leggono queste lettere ora sotto il nome del Guidiccioni, ed ora sotto quello di Francesco Guicciardini, ed anco ripetutamente sotto il nome dell'uno e dell'altro, ma con manifesto errore, essendo indubitato che il Guicciardini dopo la morte di Clemente VII non tenne nessun officio in Corte di Roma, e nessuna parte ebbe ne' negoziati a cui si riferiscono queste lettere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agostino Trivulzio, milanese, uno dei piu illustri porporati del suo tempo, creato Cardinule da Leone X il 12 di luglio 1517. Paolo III l'aveva spedito Legato in Francia a trattare la pace.

<sup>3</sup> Marino Caracciolo Napoletano creato Cardinale il 20 di maggio 1535, collo stesso carattere era stato mandato all' Imperatore; ma questi, a cui era noto il valore del Caracciolo per essersene valso in più occasioni, di consentimento del Papa lo chiamò al governo di Milano, occupato dagl' Imperiali, dopo la morte del duca Francesco Sforza, ultimo di sus stirpe, occasione appunto di quella guerra. Come si raccoglie da questa, il Caracciolo essendo andato a Milano, tutto il peso della Legazione era rimasto al Guidiccioni.

il mancamento delle altre parti, che sarebbono necessarie per la conclusione di essa. Ora per venir alla risposta della lettera di V. S. Reverendissima de' 26 del passato, diretta al Reverendissimo Legato Caracciolo, dico, ch' ella comparse qui a' 7 del presente, non senza maraviglia di molti, parendo che il portatore, per l'importanza del negozio, dovea usar più spedita diligenza. Io ho parlato con la Cesarea Maestà, alla quale è piaciuto di darmi scritta la risposta, che invio in francese. Si è Sua Maestà Cesarea degnata di mandarlami in quella lingua, per mostrare, credo, maggiormente la sua buona volontà. Ella vedrà in quella replica, come le si accresce la sospezione, che il Re pensi ancora ad altro in Italia, che al ducato di Milano, e che non abbia volontà d'accordarsi; e stante la risposta (come essi dicono) così secca della Maestà Cristianissima, non poteva replicar Sua Maestà Cesarea più pensatamente, nè anche distendersi più oltra: ma io vedo il desiderio di Sua Maestà Cesarea tanto ardente al pubblico, e anco al bene del Re Cristianissimo, quando voglia confidarsene, che non potrei esprimerlo. Ond' io supplico V. S. Reverendissima, con quei prieghi ch'io posso maggiori, ch'ella non voglia pretermettere officio e diligenza alcuna appresso il Re Cristianissimo per disporlo a venire liberamente a questa santa pace, senza tante minute considerazioni di punti d'onore. Conciossiacosachè, essendo Sua Cristianissima Maestà tanto benemerita della Cristianità, quanto sa il mondo (benchè io non m'allarghi con gli esempi, che ne potrei addurre molti), voglia ancora farne chiara testimonianza con questa occasion presente; la quale quanto più contiene di pericolo, e quanto ha in sè più apparente la rovina di tutto 'l popolo cristiano, dee esser con tanto maggior avidità presa dalla Sua Cristianissima Maestà: e quanto più

ella conosce, per la lunga sperienza delle cose udite e vedute, tanto più dee inclinarsi, e aprir l'animo suo; perchè le cose, che concernono il beneficio pubblico. portano gloria a chi le conserva in qualunque modo, avvegnachè non il proprio comodo, ma un certo divino spirito ci muova a procurarle. Già è manifesta la potenzia di Sua Cristianissima Maestà; già si tengono per certe e per gagliarde le provvisioni; nè si dubita che si possa far resistenza a questo esercito. Resta quest'altro dubbio, cioè che le pare strano d'aver'a capitolare, mentre che la Maestà Cesarea sta nel suo Regno armata; il che pare che arguisca poca sua reputazione. Al qual dubbio rispondo, che, quando Sua Cristianissima Maestà non avesse all'opposito un florido esercito, quando non fosse potente di denari, e quando non avesse fortificate le terre che disegna di tenere, facilmente potria essere, che alcuno cadesse in quella dubitazione: ma essendo il contrario, ciascuno con verità dirà, o potrà dire, che ha fatto onorevolmente e prudentemente prima in non confidarsi della fortuna, e in non periclitar le forze, l'onore e il Regno suo, potendo aver con assai oneste condizioni (come mi rendo certo che potria avere) quello, che lungo tempo ha desiderato, e quello, per lo quale s'è mosso a prender l'armi. Perchè, contuttochè la Francia sia maravigliosa di sito e di fortezza, e contenga innumerabili popoli divoti al loro Re, sia piena di ricchezza, e Sua Maestà Cristianissima abbondante di consiglio e forte di gente, tuttavia avendo dentro in casa un Principe prudente e tanto fortunato, con sì numeroso e valido esercito, atto a combattere con molto maggiore, è da ponderare molto bene la presente fortuna con la incertezza della futura. Che se Sua Maestà Cristianissima pensa, stando armata, di vincere senza combattere, o di necessitare l'Imperadore a prender

accordi disonorevoli, per creder mio, le fallirà il pensiero; perchè è di tal natura, che nol consentiria mai: e deesi considerare, che Sua Cesarea Maestà conosce tutto questo (e io lo so) e penetra più addentro; e che, essendo di quel giudicio che è, non avria tentato inconsideratamente le cose impossibili: e come per avventura Sua Maestà Cristianissima si avvisa che altri non intenda il segreto suo, così di leggiero può essere ch' ella non sappia i disegni dell'Imperadore.

Secondariamente, si dirà dal mondo, che il re Cristianissimo, per beneficio della Cristianità, della quale porta il titolo, ha voluto superare e cacciar da sè ogni altro duro proposito, e dimostrare che il zelo della Fede l'infiamma molto più, che il fumo dell'ambizione; la quale se da' principi fosse considerata più spesse volte che non permette loro il carico delle grandi occupazioni, e se fosse ben misurata la brevità della vita umana, certamente che essi e i soggetti mancheriano di molto travaglio.

Si dirà similmente che Sua Cristianissima Maestà, come più provetta nell' età, ha voluto rappacificarsi con un suo cognato, per ampliare unitamente con lui i confini della Cristianità; per liberare dalla grave oppressione la Grecia, e redimere tanti cristiani cattivi; per li preghi di sì buon Pontefice; per ridurre alla via della verità, mediante la celebrazion d'un Concilio, tanti erranti nella religione, i quali, ritardando questo unico rimedio, infetteranno infiniti altri; e finalmente per la quiete sua e de'suoi popoli, e per la salute universale. Queste sono veramente, Monsignor mio Reverendissimo, solide ragioni, e queste sono le vere glorie. Creda V. S. Reverendissima a questo mio augurio, che, se per l'altezza dell'animo di quel Cristianissimo Re, e per l'essortazioni del Papa, e per l'assidue preghiere di lei, si

piega alquanto della sua intenzione, e vien liberamente a questa unione tanto lodevole, non solamente cumulerà infinita gloria all'opere sue regie e grandi, e si ornerà di doppia corona; ma Dio farà nascer cosa, che con la prolungazione della vita gli recherà felicità incomparabile.

Circa la partita che V. S. Reverendissima scrive, che avendo ora da dimandare il Re, dimanderia per sè il ducato di Milano, mi è paruta cosa molto aliena dalla conclusione della pace, come eziandio è paruta a questa Maestà, come appare nelle sue repliche; perchè dov'era cosa degna di lode, che Sua Cristianissima Maestà per gli inconvenienti che vede che seguono e seguiranno alla Cristianità, venisse ad alcune condizioni più trattabili, vedendo che le pone e vuole più a suo avvantaggio che prima non voleva, mi danno certamente dispiacere: e però per amor di Dio non si stia su questo. Vengasi a qualche cosa onesta e conforme alla somma bontà di quel Re, e non s'interponga tempo.

Quanto all' altra parte che V. S. Reverendissima tocca nella sua lettera, che la Maestà Sua Cristianissima non vede il desiderio dell' Imperadore circa la pace simile al suo, pigliando per argomento l' esser passato i monti, e venuto armato ad assalirlo nel regno suo: dico che certo, se sarà preso per lo diritto, si conoscerà, che l' Imperadore, non conchiudendosi pace in Italia, non poteva fare altrimenti: nè credo io, che Sua Cristianissima Maestà, essendo ne' termini dell' Imperadore, avesse proceduto in altra maniera. Così similmente saria poca prudenza, per quanto a me pare, di tornar indietro con questo esercito con dispendio intollerabile e con inutile consumazione, per istare aspettando i ragionamenti della pace, i quali fin qui non hanno potuto profittare, quando più doveano, contutto-

chè Sua Beatitudine v'abbia interposto le parti e l'opera sua. E però, poichè i tempi non possono rappresentare altre figure e modi di procedere, le cose sono ridotte in questi termini, e la Maestà Cesarea è nel regno di Francia, onde non uscirà, se prima non ha fatto l'estremo suo sforzo: e quantunque non riesca quello che ha in animo, non per questo il Re Cristianissimo è sicuro d'aver lo Stato di Milano, potendo esser guardato con assai minore spesa, che quella che converrà fare per conquistarlo. Per queste ragioni adunque sarìa pure glorioso, e forse utile al Re Cristianissimo, sforzare un suo pensiero, e, senza mirare a tante sottilità, dire apertamente, che non vuole scostarsi dalle condizioni ragionevoli, che vuol pace, e che vuol essere buon cognato, come io testifico, che l'Imperadore è stato e sarìa più che mai verso il Re, per molti maneggi e ragionamenti avuti meco. E so che, se fosse paruto a Sua Maestà Cesarea di poter riposarsi dell'animo del Re Cristianissimo, non solamente gli avrìa dato il ducato di Milano, ma fatto qualche altra segnalata dimostrazione a beneficio suo e de'suoi figliuoli, siccome ha detto a me. Per la qual cosa io credo, che ogni volta che Sua Cristianissima Maestà venga con un liberal procedere, si concluderà qualche fruttuoso bene. Ma io reputo necessario alcun mezzo. Quando si potesse ottener di mandare un personaggio, sarìa molto a proposito: non ottenendosi, crederei che V. S. Reverendissima facesse bene a venir fin qui, poichè noi siamo vicini, con qualche cosa certa in mano; o ad ammonirmi di quello che debba fare, chè verrei e farei tutto quello che mi fosse ordinato e commesso da lei; perchè, desiderando io il bene di ciascuno di questi due buoni principi e ferme colonne della Fede, come so che desidera Sua Beatitudine, non perdonerò a fatica, nè a

cosa alcuna, con tutta l'indisposizione mia, la qual intenderà da M. Sebastian suo.

Nè mi dica V. S. Reverendissima: Dunque tu persuadi, che non solamente il Re di Francia faccia pace, avendo in casa il nemico, ma ancora vuoi che inclini all'umiltà? Io non voglio qui porre in mezzo molte ragioni, siccome io ne lascio di dire alcuna ne'discorsi di sopra, per non toccare altri al vivo; ma dico solo, che più tosto sarà dato a lode al Re; perchè laddove si diceva che l'Imperadore era venuto per pigliar la Francia, si toccherà con mano, che su 'l più bello abbia lasciato lo Stato di Milano, del qual ricusava di voler sentir più ragionare, che dopo il termine di 25 giorni. Oltra che, chi bene considera, quel che è proprio e posseduto da altri, è ben conveniente, che non una volta, ma molte condescenda a dimandarlo, dimandandolo massimamente ad un suo cognato, con acquisto di sua lode, e con merito appresso Dio. E però di nuovo torno a supplicar V. S. Reverendissima, che non cessi di persuaderlo con quella efficacia che suole, e che si spera: e consideri, che il tempo ci può tôrre quei rimedi, che ora sono pronti e riuscibili. Onde avvicinandosi questi eserciti, avanti che si venga a tentare altra fortuna, è da porre ogni studio nella celerità di questa importante negoziazione. La prego ancora, ch'ella mi ponga in grazia, se può, o in cognizione almeno di quel Cristianissimo Re, a cui desidero di servire, e gli prego felicità e volontà di pace. E a V. S. Reverendissima bacio la mano.

D' Ais, a' 13 d'agosto 1536.

#### VIII.

#### Al medesimo.

Iddio mi sia testimonio, che la mia cura e'l mio desiderio non mira ad altro, che a procurare con ogni fatica e con tutte le forze dell' ingegno l'unione di questi due ottimi Principi, così per ubbidire a quanto Nostro Signore per le sue calde e spesse lettere mi commette, come per la devozione ch'io porto alle Maestà loro, e per la rovina, che, dopo tante afflizioni che ha sostenute, vedo imminente alla Cristianità, e per fare, che questa unione sortisca alcun buon effetto: Oggi, ricevuto ch'io ebbi le lettere di V. S. Reverendissima, le quali, per l'acerbità del caso del primogenito del Re Cristianissimo, mi porsero dolore, andai subito all'Imperatore, e per ispazio d'un'ora e mezza assai copiosamente fu detto e replicato. S. M. Cesarea mostrò maraviglia di due cose: l'una, che la S. V. Reverendissima mandasse uomini suoi senza portar lettere, che contengano altro, che i generali: l'altra, che non avesse rimandato il cavallaro che 'l Reverendissimo Legato Caracciolo le inviò con le sue lettere: e per essere stato riferito a S. M., che il Prevosto<sup>2</sup> andava questa mattina per lo campo vedendo, era entrato in sospizione,

<sup>1</sup> Intende della morte di Francesco Delfino, avvenuta improvvisamente in Arles il 12 di agosto, non senza sospetto di avvelenamento per opera d'un italiano, il conte Sebastiano Montecuccoli, il quale di fatto posto ai tormenti, vinto forse dall'acerbità del dolore, confessò di essere stato spinto al delitto da un ordine di Antonio da Leva. Più sicuri riscontri per altro persuadono che la morte del Delfino avvenisse per causa naturale.

<sup>3</sup> Il Proposto di Cassano, di cui vedasi nella lettera seguente.

e pareale, che fosse stato fatto venir a questo, o forse ad altro effetto; potendo V. S. Reverendissima rimandare quel messo del Cardinal Caracciolo, il quale non dovea esser ritenuto, non facendo di bisogno. La qual sospizione io le tolsi, aiutato dal Granvela, che essendo presente, fece vedere, che venendo dall'alloggiamento del signor Antonio,¹ dov'era stato trattenuto la notte, non poteva far altro camino per venir al mio, e che era venuto accompagnato da uno del signor Antonio medesimo.

Quanto all'occasione che ci ha preparata questa inopinata e miserabil morte del Delfino per facilitare il maneggio della pace, io ne sono stato a lunga discussione con la Cesarea Maestà, la quale risolvè finalmente che il Re Cristianissimo dimandi quel che vuole, e con quali condizioni, e dapoi risponderà. Ond' io comprendo, che non le pare onorevole offerire il suo; poichè, dopo le offerte altre volte fatte, la pratica della pace fu alquanto dismessa, e poichè si ritrova qui così potente esercito, e finalmente poichè vede, che alla risposta, che dette in Savigliano, non ritrae per l'opera di V. S. Reverendissima conclusione alcuna. Però, Monsignor Reverendissimo, è da pigliare altro espediente, e venir subito a partiti condecenti e ragionevoli; ed è da ponderare che l'Imperadore viene avanti, e verrà, credo, con tanta più veemenza e giusto colore, quando il Re Cristianissimo non chieda quel che vuole, per la molta instanza che si presume ch'ella gli abbia fatta, per lo ritratto delle udienze avute in Savigliano da Sua Cesarea Maestà. Io prego adunque non pur V. S. Reverendissima, ma supplico Sua Cristianissima Maestà, non

¹ Cioè di Antonio da Leva che aveva il comando supremo degli Spagnuoli.

per la divota intenzione mia di servirla, la quale ancora non è conosciuta, benchè sia uguale ad ogni altra, ma per la pietà che dee aver alla Repubblica Cristiana, e per far cosa conveniente alla sua gran bontà e prudenza, che voglia aprir l'animo suo, specificando quel che pretende, e con quali condizioni, e in ciò non passi più avanti di quello che il dovere richiede, e che porta il tempo, per la recente morte della chiara memoria di suo figlio; nè tirar tanto in suo favore e in utilità le condizioni, ch'elle non sieno accettate. Non mi distenderò più oltra, parendomi aver detto quanto mi è stato lecito di dire intorno alla sostanza del negozio. E a V. S. Reverendissima umilmente io mi raccomando quanto posso il più.

D' Ais, a' 15 d'agosto 1536, su la notte.

## TX.

# Al medesimo.

A ventidue del presente su la sera giunse qui il Prevosto di Cassano, e mi portò le lettere di V. S. Reverendissima de' 19, per le quali, e per la dimanda scritta dal Re Cristianissimo, ho veduto quanto s'era ritratto circa la pratica della pace. Laonde, avuta udienza dalla Maestà Cesarea, l'esposi quel ch'io giudicai esser a proposito, per condurre a qualche buon termine il desiderio di Nostro Signore, di V. S. Reverendissima, e mio, e diminuire le difficoltà della pace: le quali, se dalla banda di questi principi non si procede con maggior prontezza d'animo di quella ch'io

vedo, mi pare che vadano crescendo; e noi ci dobbiamo sforzare con industria, e con umili intercessioni di scemarle e superarle, come perniziosissime alla Cristianità, e lontane dal giusto desiderio di Sua Santità (che vorrebbe nella sua vecchiezza avere questa consolazione) e dalla volontà di tutti i buoni. Aveva io certo prima qualche speranza, aspettando che la Cristianissima Maestà venisse ad alcuna petizione, che così nel giudicio dell'Imperadore e de' suoi Consiglieri paresse conveniente, come giustissima in quello di Nostro Signore, . e di tutti gli altri principi; ora che ho veduto parere il contrario alla Maestà Cesarea e alli suoi, e anche in parte a me non piace, (sallo Iddio) io sento inestimabile dolore, come quegli che considero, essendo così propinqui, e le cose ridotte ad una deliberazione vicina, la quale ci preciderà la strada di poter operare e concluder qualche bene, che non si può prima con le richieste grandi, e poi con la diminuzione di esse accomodare il negozio, che desidera in estremo la celerità. E però, Monsignor mio Reverendissimo, l'Imperadore, che forse vuole o la pace senza lunghe dispute, o la guerra, risponde nel modo ch'ella vedrà: nè più oltre ho potuto guadagnare, per molto studio e fatica ch'io v'abbia posto, parendo a S. M. Cesarea, che il Re Cristianissimo, per le nuove e alte dimande, non abbia volontà di pace. E però, se mai fu tempo che si presentasse a Sua Cristianissima Maestà lodevole occasione di sollevare, non pur sostentare l'oppressa Cristianità, questa è veramente quella. E se mai fu tempo che la S. V. Reverendissima dovesse affaticarsi per servigio di Sua Beatitudine, per beneficio universale, e per accrescimento dell'onor suo, ora è venuto il punto, il quale è necessario ch'ella con quell'animo suo grande e con l'accurata prudenza vada ad incontrare, e non lo lasci trapassare

avanti, perciocchè non lo raggiungerebbe forse più. E poichè V. S. Reverendissima, per la sua infinita cortesia, e per l'affezione che mi porta sopra i miei meriti, m'ha dato animo di parlare, io le dirò l'opinion mia sincera e libera, supplicandola, che mi perdoni e scusi la presunzione mia, s'ella giudica che sia tale. E venendo alle quattro dimande di Sua Cristianissima Maestà, dico circa la prima, che mi pare doversi considerare maturamente, che essendo il Re d'Inghilterra in contumacia di Nostro Signore, può dispiacere a Sua Beatitudine, che i suoi ministri inavvedutamente procurino di fortificarlo d'amicizia con quei due principi cristiani, che dovriano esser quelli che eseguissero le sentenze apparecchiate contra di lui per gli errori commessi e notorii; per la qual cosa io giudicherei che fosse ben significare il tutto a Sua Beatitudine. E perchè pur credo, per l'immenso desiderio che tiene Nostro Signore di questa concordia, che non guarderebbe a mettervi alquanto dell'onor suo, quando per altro si potesse stabilire questo maneggio; si potrebbe, procedendo, aspettare la volontà sua, e potrebbe facilmente essere che si contentasse, promettendogli ciascuno di questi due Principi di farlo tornare all'ubbidienza della Sede Apostolica, e fare tutto quello che gli si conviene. Pur del tutto mi rimetto al prudentissimo discorso di V. S. Reverendissima, da i cui comandamenti io non mi partirò nè in questa nè in altra cosa:

Quanto al secondo capo di Milano, è assai duro che la restituzione di quella città si dimandi attualmente e prontamente, e che poi nelle terre del Ducato di Savoia si pigli tempo sei mesi. È insieme paruto strano, che, senza proporre partito o condizione alcuna, si faccia questa dimanda di Milano, e che vi s'aggiunga la contea d'Asti, e tutto poi si chiegga in persona di Sua Cristia-

nissima Maestà. Il che pare che non voglia dire altro, se non che Monsignor d'Angolèm non lo riconoscerà dall'Imperadore. Sono adunque in questo secondo capo alcune difficoltà, le quali, volendo stringere la negoziazione (come giudico necessario) dirò in qual modo mi persuado che si potessero per avventura torre via del tutto. Quanto alla prima del dimandar incontanente il ducato di Milano, mi pare ragionevole; ma non in persona del Re Cristianissimo: e però avrei per bene il contentarsi, che si mettesse in monsignor d'Angolèm, non ricusando di far parentado: che forse da questa parte saria proposta la figlia del Re de'Romani. Della contea d'Asti, come di cosa nuova e difficultosa, lascerei di più parlarne. M'acqueterei di pagar buona somma di denari sotto quel colore, che fosse più onorevole per la Maestà Cristianissima, poichè senza questo si tenta indarno di comporre queste discordie. Stimo ancora, che da questa banda imperiale si dimanderiano le fortezze in mano, e proporriasi, che per alcun tempo (per rispetto dell' età giovanile di monsignor d'Angolèm) s'avesse a porre qualche governo a modo loro; ma l'uno e l'altro si potrìa

¹ Fra i diversi partiti messi innanzi per ridurre a concordia i due contendenti e spegnere quel fuoco di guerra, v'era stato pur quello d'investire il ducato di Milano in uno dei figliuoli di re Francesco. Accettava questi il partito, purchè l' investitura si facesse nel suo secondogenito, il Duca d'Orléans. Ricusava l'Imperatore col pretesto che mancando il Delfino, e succedendo perciò nel regno il Duca d'Orléans, il Ducato di Milano si sarebbe incorporato alla Corona di Francia; laonde preferiva che l'investitura si desse al terzogenito, il Duca di Angoulèm. Morto di fatto il Delfino, e con ciò venuta meno al re Francesco la ragione d'insistere pel Duca d'Orléans, subentrato nei diritti del primo, piuttosto che consentire nell'offerta di Carlo V, chiedeva il ducato con la contea d'Asti in persona propria, come apparisce dalla lettera presente, facendosi forte dei diritti che sosteneva di avere alla successione dell'ultimo Duca, come discendente dalla Valentina figliuola di Galeazzo Maria Sforza, sposata al Duca d'Orléans, e sua bisavola.

ragionevolmente fare con soddisfazione delle loro Maestà, collocandovi un cardinale neutrale creato, o da crearsi.

Al terzo capitolo della nominazion de' confederati, non ne parlerò altrimenti per ora, perchè v' averei buona speranza. Circa le cose del Duca di Savoia, si potriano comporre in questa forma: che Sua Cristianissima Maestà offerisse di render tutte le terre, che ha in potere, al Duca, ed egli avesse nel medesimo tempo a deporre in mano del Papa tutte quelle nelle quali Sua Cristianissima Maestà pretende ragione, e che Sua Santità dovesse fra un breve termine pronunziare a cui s'appartenessero, lasciando però in questo mezzo raccorre i frutti delle terre depositate al Duca.

Non voglio mancar di dire, ch'io tengo per certo, che si facciano pratiche per aver il ducato di Milano; e che tengo ancora, che la Maestà Cesarea, vedendo esclusa la pace, si risolverà di darlo senza interposizione di tempo; i il che quanto sia per dover essere dannoso al Re Cristianissimo, lo può giudicare da molte più vive ragioni, ch' io non saprò porgere; ma le mie son queste: Che dando l'Imperadore lo stato di Milano ad altri, in prima diminuisce la spesa, ponendovi un difensore, che sarà un nemico di vantaggio a Sua Cristianissima Maestà; perchè non può quasi essere, che non abbia qualche appoggio. Oltre a ciò, ve lo porrà con sodisfazione verisimilmente de' principi italiani: il che non solamente tronca i disegni presenti di Sua Cristianissima Maestà, ma quasi le toglie la speranza perpetua del futuro, conciossiacosachè non solamente non s'acquista la benevolenza di que' principi, ma la perde; perchè, avendo eglino approvato quel Duca, sono tenuti per la quiete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il ducato di Milano era chiesto da Giovanni III re di Portogallo, cognato dell'Imperatore, per l'infante Don Luigi suo fratello.

d'Italia a difenderlo: sopra che potrìa avvenire che vi nascesse nuova tregua. Da poi ne caverà molto notabile somma di denari, i quali, con gli altri che avrà ordinariamente o straordinariamente de' suoi regni, e con la poca spesa che farà questa vernata, la quale passerà a mio giudicio in Italia e non in Ispagna, se già non conquista qualche terra forte in Provenza, i quali denari, dico, basteranno a continuare la guerra, e stare su l'avantaggio; perchè non gli parrà poco aver mostrato, che sa andare a trovar il Re Cristianissimo, e che per giudicio poi sa conoscere il partito e l'util suo. Io avrei da dir molte altre cose, delle quali parte tacerò, e parte ne riferirà il Proposto, e tutte tendono a questo camino, che il Re Cristianissimo ha da dimandare più rimessamente lo stato di Milano, e con altri partiti più accettabili; perchè, seguendo la concordia, conseguisce quel che ha desiderato; non seguendo, guadagna evidentemente quello, la cui perdita terrebbe Sua Cristianissima Maestà in guerra lunga, e senza frutto, come più appieno dirà il medesimo Proposto, a cui io ho spiegato la mia opinione vera e palpabile. E però la Signoria Vostra Reverendissima con la sua solita prudenza persuada. consigli, e supplichi Sua Cristianissima Maestà, che. senza riguardare la risposta dell'Imperatore, la quale non ha punto da turbarla, e senza tanti sottili avvertimenti chiegga cosa, che sia riputata onesta: che, posto pure che non tornasse in utilità di Sua Cristianissima Maestà, come manifestamente appare, lo deve fare per lasciar eterna memoria della sua santissima intenzione. alla quale Dio riguardando, prospererà e aumenterà di bene in meglio. Nè si sdegni la Sua Altezza de' ricordi miei, i quali se sapesse da che animo sincero e devoto a Sua Cristianissima Maestà vengono, volentieri almeno gli ascolterebbe.

Io rendo a V. S. Reverendissima quelle grazie, che convengono a tanto beneficio; poichè s'è degnata di dar onorevole notizia di me suo affezionatissimo servo alla Maestà Cristianissima; il che ho avuto per grazia tanto singolare, che, se io avessi ricevuto un gran Vescovado, non mi saria stato di tanta contentezza: ma come ho da far io, Monsignor Reverendissimo, a rendere merito a lei di tanti grandi effetti, ch'io vedo seguire ogni giorno ad utilità mia? Certo che a me non basta l'animo di poter farlo. Solamente io ho questa consolazione, che vedrò tornar a sua lode d'aver volta la sua inclinazione, e aver aiutato un suo gran servidore, e uno, che per colpa della fortuna, e non già per difetto suo, nè per vita riprensibile, sia tenuto basso. E a V. S. Reverendissima umilmente bacio la mano.

D' Ais, a' 26 d'agosto 1536.

# X.

### Al medesimo.

Alli 4 su la sera comparse, com' io intendo, un trombetta mandato dalla S. V. Reverendissima con la sua giustificatissima e prudentissima lettera, che mi fu inviata poi qui. Letta ch' io l'ebbi più volte, vi conobbi due cose, che non m' escludevano dall' andar seguitando i ragionamenti della pace; le quali cose siccome prima avea io messe in campo, veduta la risposta della Maestà Cesarea, così mi piace che abbiano data materia alla S. V. Reverendissima di rispondermi alcuna cosa in proposito, e forse ella sarà cagione di qualche bene. In

prima io voglio dirle una cosa assai lontana dalla sua aspettazione, et è questa, che come a principio parve strano a Sua Cristianissima Maestà capitulare, mentre l'Imperadore era con l'armi in casa sua, così la Maestà Cesarea reputa, che non gli sia onore capitularvi. Or veda V. S. Reverendissima, come l'opinioni sono varie; e questo tenga per certo che sia così. Per venire alle sue lettere, io fui ieri col signor Covos e Granvela, e per ispazio di due ore furono dette molte cose; perchè io faceva molta instanza di molte cose, che dovessero operare a beneficio di questa benedetta pace, e desiderava, che prima parlassero all'Imperatore essi, che io, siccome fecero. Questo giorno poi ho io avuta audienza dalla Cesarea Maestà, e ho esposto quel che avea, e commentato tutto quello che m'è paruto conveniente e necessario, per cavarne qualche buona risoluzione. lo ritrovo in Sua Maestà (così Iddio mi conduca a buon fine) un'ottima volontà di pace: e, come io giudico, le parve strano a dover rispondere alle dimande nuove e grandi del Re Cristianissimo, perchè, essendo fuori de'termini praticati, stima, che abbia per avventura Sua Cristianissima Maestà voluto più tosto metterlo in colera, che venir al punto della pace: e credo io, che, quando avesse pensato che sua Cristianissima Maestà avesse punto di voglia di concordia, che avria risposto più a sodisfazione di V. S. Reverendissima, per non dire di Sua Cristianissima Maestà. Sua Maestà Cesarea vuol la pace per bene universale della Cristianità; e tengo certo, che abbia sincerissima intenzione d'esser buon cognato del Re Cristianissimo. Ora bisogneria, che Dio mettesse la sua mano a farlo credere a Sua Cristianissima Maestà. se non del tutto, almeno nelle parti che a giudicio comune sieno ragionevoli; perchè l'Imperadore sta paratissimo di trattare i partiti onesti; in tanto che Covos

e Granvela non pur mi promettono d'operare quanto sarà possibile per concludere la pace, ma mi giurano di credere, che la Cesarea Maestà accetterà le dimande oneste.

Quel punto della lettera, che il Re Cristianissimo non può più chiedere, nè Vostra Signoria Reverendissima proporre altro, per dubbio di quegli incontri, che ha provati, ha dato da pensare, e ha mitigato assai. Replico adunque, chè così ritraggo dalla Maestà Cesarea e da' Ministri, che sempre darà gli orecchi e risposta alle dimande giuste; e però, poichè la difficoltà non consiste in altro, che nel venire tosto a dimandare, e a far le dimande, farle oneste. Per amor di Dio rompasi questo ghiaccio, e vengasi al punto. E perchè comprendo, che la Maestà Cristianissima non ha voluto rispondere allo scritto dell' Imperatore, penso, che nè anche al presente vorrà farlo, nè lasciarsi intendere a me; ond' io giudico molto profittevole alla unione, e necessario, che la S. V. Reverendissima, senza punto indugiare, venga fin qui con la certezza della volontà del Re Cristianissimo del tutto, o in parte; e spero, che con l'aiuto d'Iddio non partirà senza qualche buon frutto, e riporterà quella lode, pari alla quale non credo che al presente possa averne alcuna. Io la supplico adunque, che per la salute del popolo cristiano, e per contentamento perpetuo di Nostro Signore, prenda questa fatica, e venga, che sarà ben veduta; avendo Sua Cesarea Maestà per costante, ch' ella abbia fatto uffici da buon Cardinale, e da persona pubblica. Non credo che avrà difficoltà a disporre la Maestà Cristianissima, che le permetta il venire infin qui, essendo pur ella Legato e persona di Sua Beatitudine. Nè anche dovrà star renitente ad aprirle l'animo suo e confidarsi di lei, la quale per molte azioni ha dimostrato, quanto le sia servidore. Però io torno a supplicarla, che non si lasci sfuggir questa occasione. E alla sua buona grazia umilissimamente mi raccomando.

> D' Ais, a' 6 di settembre, a ore due, 1536. Tenuta fino a' 7 a due ore di giorno.

Avverta V. S. Reverendissima, che la cifra è quella, ch'ella ha con Monsignor Reverendissimo Caracciolo.

#### DECIFRATO.

Avendo avuto solo il Commendatore, e dettogli di nuovo l'errore di quella ultima risposta dell'Imperatore: e scusandola modestamente, con dire che non poteva fare altrimenti, visto la richiesta della contea d'Asti, e del ducato di Milano in persona sua: risposi subito, che avrebbe fatto il medesimo, se non avesse domandato quello nè questo. Replicò, che non saria stato così. Dissi allora incontinente: E se ora venisse a dimandarlo per Angolèm, e non chiedesse la contea, concluderassi qualche bene? Rispose: Sì per vita mia. Mi giurarono poi esso e Granvela, che se 'l Re può, dimandi ragionevolmente le cose principali, che se gli accetteranno, e nelle condizioni particolari faranno tale opera, che si conoscerà che hanno desiderato la pace. La venuta di Vostra Signoria ho voluto proponerla alli due Ministri, per certificarmi che non dispiacesse all'Imperatore, come io dubitava: essi però dicono, non volere che si sappia che ne siano stati consenzienti, e così si fa per l'onore.

### XI.

# Al Gran Maestro di Francia.1

Siccome io non ho il desiderio rivolto ad altro. che alla unione di questi due ottimi Principi, nella quale mi sono sempre faticato, e mi faticherò con quel fervore, che conviene alla importanza di questa impresa, e che brama fuori di misura Nostro Signore: così parimente vado sempre imaginando i modi che io posso tenere, e l'opere che debbo usare, per giungere al frutto di questo desiderato bene. Questa mattina scrissi a Vostra Eccellenza, e le mandai un trombetta con una lettera per lo Reverendissimo Trivulzio Legato, mio signore. Dopo la sua partita è piaciuto a Dio che Antonio Leyva sia morto,2 il quale (perdomini Sua divina Maestà s'io fo falso giudicio) siccome fu forse autore a persuadere l'Imperatore che s'armasse nella maniera che ha fatto, così, per avidità di dominare lo Stato di Milano, o per altra instigazione, fu sempre con gli effetti alieno dalla concordia. Con questa occasione adunque della sua morte, la qual mi serviva maravigliosamente per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anna di Montmorency, già amico d'infanzia del Re Francesco, quando non era che conte di Angoulèm, e suo compagno in tutte le imprese di guerra, ebbe la condotta dell'esercito in Provenza, assalita da Carlo V, e con mosse ingegnose, evitando sempre una battaglia, la cui perdita avrebbe prodotto quella della Monarchia, onde meritò di esser detto il Fabio francese, costrinse gl'Imperiali ad una ritirata talmente disastrosa che vi perdettero oltre il terzo dell'esercito.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonio da Leva, tenuto dagli storici come il principale confortatore di quell'impresa, cessò di vivere in Aix di Provenza il 15 di settembre di quell'anno, onde è da tenere per inesatta la data del 7 settembre che si legge infine di questa lettera, la quale doveva forse essere del 17 parlandovisi della morte del Leva, come di un fatto pur allora avvenuto.

molti discorsi avuti ne'giorni passati con Monsignor di Granvela, e col signor Commendator Maggiore, io andai subito a trovargli, e gli pregai, che si compiacessero d'andare dall'Imperatore, e con questa morte d'Antonio, e con qualche altra potente ragione volessero cavarsi la maschera, e parlargli non da servitori, ma da fratelli o da padri, dimanierachè ritraessero qualche buona conclusione della pace. Furono adunque con Sua Maestà per ispazio di due ore, sempre parlando di questa materia talmente, che a mio giudicio hanno operato tanto, che, se cotesto Re vuole, sarà posto fine alle calamità, nelle quali è involta la misera Cristianità, e sarà dato principio a maggior onore alla quiete e alla utilità di sua Maestà Cristianissima. M' hanno riferito molte buone opere fatte, e hannomi detto come in segreto, fra le altre cose, che essi son certi, quando il Re Cristianissimo voglia, che nascerà pace; conciossiacosachè la maggior difficoltà, che vi sia, è questa. Vorrìa Sua Maestà stabilire una perpetua amicizia, che durasse ne'successori. E a voler avere qualche certezza di simil volontà del Re Cristianissimo, si è pensato da noi altri un modo, il quale è questo: che, essendo manifesta l'integrità dell'animo di Vostra Eccellenza, e il desiderio che tiene del ben pubblico, e la divozione verso il suo Re, si contentasse d'intercedere appresso Sua Maestà Cristianissima, che si degnasse, che Vostra Eccellenza insieme col Reverendissimo Cardinal di Lorena,3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il signor di Granvelle o Granvela, più volte nominato in queste lettere, era il celebre Perrenot, borgognone, principalissimo nei consigli di Cesare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cioè, Francesco di Los Covos commendator maggiore di Leon.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giovanni di Renato II re di Sicilia e di Gerusalemme e duca di Lorena, creato cardinale da Leone X ni 28 di maggio 1518, fratello di Claudio duca di Guisa.

e il Reverendissimo Legato, con persona pubblica, in nome di Sua Beatitudine, venissero tutti tre, se non vogliono fin qui, almeno fino a mezzo camino d'Avignone e Ais, dove la Maestà Cesarea manderia altrettanti personaggi, e forse ella propria si spingerìa alquanto avanti, per abbreviare il maneggio. Onde, perchè io vedo, che questa è spirazion divina, perciocchè, rimossi molti dubbi, la potissima difficoltà consiste nel far fede Vostra Eccellenza ed il Reverendissimo di Lorena del buon animo del Re Cristianissimo, e con quai modi potrà perpetuare la congiunzione degli animi loro; supplico lei e il Reverendissimo signor Cardinale di Lorena, poichè Iddio ha disposto sì bene e fatto passar tanto avanti la Maestà Cesarea, la quale con tante efficaci parole ieri mi dichiarò, come ha parimente fatto molte altre volte, la sua buona mente verso il Re Cristianissimo e i suoi figliuoli, e poichè si mostra preparata questa gloria a Vostra Eccellenza e a Sua Signoria Reverendissima, d'interporsi in questa santissima e memorabile opera; che vogliano supplicare la Maestà Cristianissima a venir a questo atto, ch'io propongo, il quale Vostra Eccellenza può molto ben considerare, e giudicare quanto sia a reputazione e interesse particolare di Sua Cristianissima Maestà, quanto a beneficio pubblico, e a lode e merito di Vostra Eccellenza, e di Sua Signoria Reverendissima; perchè o di qui nascerà in brevi giorni l'accordo, o cagionerà un subito abboccamento di questi due Principi, il quale non voglio distendermi a raccontar i particolari beni che partorirà, perchè Vostra Eccellenza, che è prudentissima, per sè medesima li discerne. Dirò bene che la Maestà Cristianissima non avrà in tutta la sua lunga e felice vita la più bella occasione di scoprire al mondo il suo santissimo proposito, così di mirare al bene

universale della Cristianità, come di non voler con ispargimento di sangue di tanti cristiani mantenere le inimicizie co' suoi, che l'amano, e ameranno maggiormente, e la guerra tra essi soli congiunti di sangue. Or io lascio giudicare a Vostra Eccellenza, se convenga estinguer questo fuoco, o consentir che stia acceso, e se fia lode di colui, che prima correrà a volerlo spegnere. Non avrà, dico, Sua Cristianissima Maestà più bella occasione di mostrar l'animo suo, nè avrà, credo, più onorata via di pacificarsi, nè d'avere con minor dispendio il ducato di Milano. Poichè la divina grazia ha operato tanto nell'animo di Sua Cesarea Maestà, sarà debito della molta virtù di Vostra Eccellenza, e del Reverendissimo signor Cardinal di Lorena di supplicar con ogni istanza la Cristianissima Maestà, che non voglia ora macchiar la candidezza dell'animo suo, nè fuggir quei rimedi che possono dare lo spirito, sollevare e ingrandire con vera tranquillità i seguaci della nostra santissima Fede: nè voglia ricusare quel che tutto torna ad onore e comodo suo particolare, e a riposo dei suoi sudditi. Io ho impetrato, che Sua Cesarea Maestà si contenterà d'aspettar qui tre giorni: nel qual termine se io avrò qualche buona risposta da Vostra Eccellenza, come l'attendo, dell'opinion sua, e degli uffici buoni che sia per fare, confido, che, chi ha spirato Sua Maestà Cesarea a venire sì liberamente a questa offerta, la spirerà ancora a concedere a' miei prieghi tanto tempo, quanto con qualche diligenza Vostra Eccellenza co'nominati Signori Reverendissimi possano venire, o la risposta del Re Cristianissimo. Questa mattina tra l'altre cose io supplicai nelle mie lettere il Reverendissimo Legato ad impetrare di venir qui in persona. Ma poichè Dio dispone meglio, che nè io nè altri sappiamo operare, e che la cosa chiaramente è molto avan-

ti, m'è paruto di spedir di nuovo un altro trombetta. Laonde, Illustrissimo Signor mio, con quelle preghiere ch' io posso più ferventi, supplico Vostra Eccellenza, che avendo ella sì largo campo e sì onorevole per lo suo Re di mostrare la bontà e sincerità sua, si risolva con tutte le forze dell'ingegno d'abbracciar questo tanto degno carico. Che allegrezza crede ella che avrà quel santissimo vecchio Papa Paolo, quando vedrà la conformità degli animi de'suoi carissimi e potentissimi figli? Qual'allegrezza avrà tutto 'l popolo cristiano? E quante grazie si renderanno all'onnipotente Iddio? poichè con la salute di questi due Principi, che sono i firmamenti e i difenditori della nostra Fede, sarà renduta loro sicurtà e vita serena. Certo ch'io vorrei potere aver tempo di mostrar più chiaro quel che Vostra Eccellenza vede certissimo.

Qui si è fatta la mostra, e dicono, che domane daranno de' danari venuti di Spagna gran quantità. È voce, che Nansao procede avanti. Si vede le cose di Genova essere state ferme. S'intende venir molte migliaja di Lanzi in Lombardia per la Maestà Cesarea; dicesi certo, che vengono genti di Spagna ancora, benchè la lascino fornita, e si riposino, che non possa venir danno, che importi molto. Questo essercito si sa di quanti veterani è pieno, e di che uomini di valore. Conoscesi da chi pratica l'Imperadore, che, se questo partito non fosse accettato, più tosto darebbe lo Stato di Milano a qual si voglia, che piegarsi mai più. E però Vostra Eccellenza pigli la cosa per li denti, e, se non può con la ragione, la quale è evidentissima, superi con l'umiltà e con la importunità de'prieghi la Cristianissima Maestà, alla quale, chi può, conceda perpetua felicità e a Vostra Eccellenza infonda tanto della sua grazia, che guidi a buon fine questa pratica.

In questo punto, che siamo a ore ventitrè, è giunto qui Monsignor Protonotario Recalcato, segretario del Papa tanto favorito, per far tutto 'l possibile per sodisfare al desiderio, che Sua Beatitudine ha sì grande di questa santa pace. Di qui si può argomentare, essendosi priva del suo più intimo Segretario, del quale si serve continuamente, quanto essa le sia a cuore. E a Vostra Eccellenza io mi offro di sincero cuore, e me le raccomando.

D' Ais, a' 7 (o piuttosto de' 17) di settembre 1536.

Supplico Vostra Eccellenza a voler far sapere al Reverendissimo Signor Legato quanto io le scrivo.

#### XII.

# Al Cardinal Trivulzio.1

Questa mattina spedii trombetto a Vostra Signoria Reverendissima con mie lettere, come avrà veduto; di poi, perchè io non dormo su l'occasione della morte del signor Antonio Leva, ho fatto grandissimi officii, e riportato assai; e per esser più tosto certo e pregar la Maestà Cesarea di dilazione, ho scritto a Monsignore

¹ Questa lettera che sta nella Raccolta di Lettere a Principi, più volte citata fu omessa del Berti e per conseguenza dal Bini, il quale altro non fece per queste che ricopiare l'edizione di Genova.

Essa ha per iscopo di ragguagliare il Legato de' passi fatti col Gran Maestro di Francia, e apparisce evidentemente dettata di seguito a quella indirizzata al medesimo. Conseguentemente la data che porta nella stampa de' 7 di novembre, è certamente errata, e dee riferirsi come l'altra al 17 di settembre circa, cioè subito dopo la morte del Leva qui pure accennata.

il Gran Mastro una lettera assai copiosa e di sustanza, della quale supplico Sua Eccellenza che ne faccia copia a Vostra Signoria Reverendissima. In sustanza contiene che l'Imperatore quando sarà certificato dal Gran Mastro e dal Cardinale Lorena che il Re Cristianissimo sia per mantenersi seco in amicizia, e coi suoi, che sarà libero dalle maggiori difficoltà, e tireremo tutte le cose bene. E però supplico Monsignore il Gran Mastro che voglia persuadere Sua Cristianissima Maestà a lassar venir lui e Lorena con vostra Signoria Reverendissima sino a mezzo camino d'Avignone e Ais, dove la Maestà Cesarea manderà altri-suoi personaggi, e forse essa propria si farà alquanto avanti, e cercherà con la presenza abbreviare il maneggio. Mi pare che la pace sia fatta, se il Re Cristianissimo vuole: questa è la opinion mia; e massime che in questo punto, che sono ad ore 22, è giunto Monsignore il Protonotario Ambrogio, quella persona che Vostra Signoria Reverendissima sa tanto cara a Nostro Signore; e domattina parlerà alla Maestà Cesarea, e cercherà di disponerla ancor meglio, perchè è venuto per questo effetto della pace, la quale tanto preme a Sua Beatitudine. Non dirò altro per fretta; e a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

....Settembre 1536.

¹ Cioè Monsignore Protonotario Recalcato, di cui è aununziato P arrivo in quel giorno stesso nella lettera precedente al Gran Maestro di Francia.

#### XIII.

## Al Gran Maestro di Francia.

Mi spiace infino all'anima, che questa pace, la quale è tanto desiderata da Nostro Signore, e tanto utile e necessaria alla Cristianità, quando si poteva sperare qualche buon fine, si vada trattenendo: poichè ora, che pur mi pareva con l'industria e con le umili intercessioni aver guadagnato da questa banda di Sua Maestà Imperiale molto più di quello che mi persuadeva, avea ancora quasi ferma fede, venendo io a particolari tanto importanti e atti a concludere, che anche Vostra Eccellenza non fondasse tanto la sua risposta sopra il generale, di maniera che qui si tenesse certo che un principio di tal negoziazione fosse senza fondamento alcuno. Iddio sa, che ne prendo affanno, come quegli che vede il danno irreparabile, che di questa guerra seguirà a' cristiani, e come quegli che conosco, che Vostra Eccellenza, essendo la mia lettera piena di partiti, poteva bene in buon proposito rispondere a quelli, e a quanto io la pregava, scoprendovi il servigio e l'onore del suo Re, e il beneficio universale della Cristianità. Tanto più mi spiace, quanto dovendo tornare indietro il Protonotario Recalcato, comparso qui a questo effetto, per commissione di Sua Beatitudine, facilmente ha potuto conoscere, e potrà riferire, come dalla Maestà Cesarea non manca di venire ad una vera e durabile concordia, la qual, come mi pareva utile e onorevole per ciascun di questi due Principi, così mi pare, che nel giudicio di tutti i buoni colui sia degno di maggior lode, che più la desidera. Io aspetterò la risposta del Reverendissimo Legato, credendomi che vostra Eccellenza, come lo supplicai, l'avrà fatto partecipe di quanto io le scriveva. Infra tre o quattro giorni partirà il Protonotario per Roma, e piaccia a Dio, che non parta senza intendere altra miglior risoluzione; perchè, partendo con questo, so che, oltre al travaglio che sua Beatitudine ne piglierà, non sarà dato a lode del Re Cristianissimo; e a me sarà chiusa la strada di poter più negoziare con la Maestà Cesarea, dubitando di restar con vergogna con tali o simili risposte. E a Vostra Eccellenza mi raccomando.

Dal Campo Cesareo a' 7 di settembre 1536, appresso Ais (o piuttosto da Genova sul finire di settembre).<sup>1</sup>

# XIV.

#### SS. D. N. PP.

Beatissime Pater post pedum oscula sanctorum. Ritornando il Protonotario,<sup>2</sup> il quale a bocca potrà

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avendosi per la lettera seguente, e più specialmente per le cose avvertite nella nota sottoposta che la partenza del Protonotario qui accennata come prossima, dovette cadere il 6 di ottobre, non può stare la data del 7 settembre apposta a questa lettera; e poichè essa è indubitatamente posteriore all'altra che dicemmo dover essere del 17 o circa, ne segue che questa debba appartenere agli ultimi di quel mese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cioè Monsignor Ambrogio Recalcati segretario intimo del Papa. Che infatti il Recalcati si trasferisse a que' giorni sul territorio Ligure è comprovato da una lettera che da Genova gli scrisse a' 24 ottobre certo Don Francesco Moys, la quale comincia: La si debbe raccordare che fuori di Nizza a' di passati le baciai la mano, rianovando l' achicizia vecchia con l' addizione di servitù; et mi promise, andando da Sar-

meglio satisfare che io non farei con la penna, lassarò di dire le cose che esso può riferire. Solamente in particular supplico umilmente la Beatitudine Vostra che voglia contentarsi di non lassarmi in questa miseria con tanti debiti alle spalle quanti non posso sostenere; ma voglia per la sua divina bontà farne grazia di qualche entrata con la qual possa pagar quelli e vivere. E se non le par che io 'l meriti, per la divozione che le porto, e per li servizi miei, li quali pur sono stati fatti di core con ogni fedeltà e saranno sempre finchè averò vita, abbia almeno compassione alli pericoli che ho passati, et alli incomodi grandi che continuamente ho sopportato tanto tempo.¹

Monsignor Protonotario dal principio fin al fine ha negociato con molta prudenza e con decoro, et ultimamente nella sua partita ha recusati mille ducati che li mandava a donar l'Imperatore, con dire che era venuto per beneficio pubblico e non per lo suo particulare. Certo che è un gran servitore di V. S. e merita ogni esaltazione.

Mi par che si sia ben risoluto a non voler parlare delle altre commissioni particulari per le ragioni che

zana, in viva voce disponer M. Turrino a darmi il titolo del suo beneficiotto semplice che tiene in Parma nella Cattedrale con reservazione
 de' frutti.

L'andata del Protonotario a Nizza avea per iscopo principale le trattative di pace, circa le quali l'Imperatore gli pose in iscritto alcuni particolari, come vedremo dalla Lettera del Guidiccioni dell' 11 Gennaio 1537. (R)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Şembra che in que' di fossegli cessato o stesse per cessargli un temporaneo aumento di provvigione concedutogli dalla Corte di Roma, intorno al quale il Recalcato aveagli scritto a' 21 giugno 1536 queste parole: • Della provvisione di V. S. si è fatto accrescere sino a do- cento (Ducati) il mese fiu ch' Ella stia in campo, et si è dato ordine che le sia pagata per doi mesi. • (R)

esso dirà: e sariami parso errore se avesse fatto altrimenti.

Di Genova, alli vi di settembre (ottobre) 1536 a hore xxiii. 1

- <sup>1</sup> A monsignor Bini venne in sospetto che la data di questa lettera non potesse essere del 6 di settembre, perchè contraddetta dalle lettere precedenti, onde ne scrisse al signor cav. Ronchini pregandolo ad esaminare bene non forse dovesse leggersi ottobre invece di settembre; ed egli rispondeva come segue:
- Non ho tardato un istante a verificare la data della seconda lettera della nostra Raccolta; la qual data è veramente di Genova alli VI di settebre 1536 a hore XXIIII. Se non che a tergo si legge: 1536. del Guidiccione de' 6 d' ottobre Portata da Monsignor Protonotario e queste ultime parole sono scritte da chi aveva in custodia il carteggio della Segreteria Apostolica. L' uso di ripeter la data a tergo del foglio è frequentissimo, e tornava comodo alla classificazione cronologica delle Epistole.
- Ella ben vede, Monsignore, che, laddove la data apposta alla lettera dall' Autore è chiara e lampante, io doveva attenermi allo scritto originale, senza calcolare gran fatto un' indicazione scritta a tergo dall' affiziale della Begreteria pontificia. Ma nel caso presente, in cui ella mi assicura che nella edizione genovese (mancante alla nostra Biblioteca) si hanno lettere del Guidiccioni date da Aix nel 6 settembre 1536 e ne' di successivi, la data posta a tergo di quella lettera acquista importanza, e può divenir preferibile a quella (molto probabilmente errata) dell'originale.
- E nel vero a renderla preferibile s'aggiunge per me un'altra considerazione. La partenza del Recalcato da Genova per Roma, della quale trattava la lettera del Guidiccioni come di cosa attuale, dovette succedere in ottobre anzichè nel settembre. Infatti quel Francesco Moys, di cui parlo nella mia nota, scrivendo al Protonotario il 24 ottobre accenna di avergli baciata la mano in Nizza a' di passati: espressione che non è naturalmente riferibile, se non a quello stesso mese di ottobre, mentre in cuso diverso sembrami che avrebbe detto nel mese passato. V'ha da vantaggio. Il Guidiccioni nella lettera successiva del 15 ottobre afferna che il Prevosto di Casale era andato allora a Genova per parlare col Protonotario, e che, non l'avendo trovato, trasferivasi a Roma. È egli verisimile che, se il Recalcato fosse partito da Genova il 6 settembre, il buon Prevosto avesse indugiato ad andar in traccia di lui, tanto da arrivare in Genova un buon mese dopo la partita del Protonotario?
- Ciò posto, io credo che la data vera della lettera sia quella del 6 ottobre, e che, lasciando correre nella stampa l'errore dell'originale, abbiasi a chiarir la cosa con una nuova Annotazione. •

#### XV.

# A Monsignor Recalcato Segretario intimo di S. S.

La S. V. se ne portò seco tutte le nove: pur io scriverò qualche cosa per parer d'esser vivo. Si va dicendo che 'l Re di Francia ritiene Svizzeri in Francia per assalir l'altra parte della Borgogna che non possiede; e che intrattiene dieci altri mila Svizzeri in Alemagna per farli calar in Lombardia per rinforzare il suo esercito, e tenere in su la spesa grossa l'Imperatore.

Dice la Duchessa di Savoia che li Franzesi poichè non hanno potuto acquistare la fortezza di Ulpiano, hanno lassata la terra e condotte le vittuvaglie in Turino; le quali con le altre che vi hanno, si fa judicio che saranno a sufficienza per un anno.

Ci sono avvisi di loghi boni che 'l Turco fa grandissimi preparamenti per mare e per terra; il che considerando molto bene, si debbe con ogni sollecitudine procurare la pace, acciocchè s'egli è vero quello di che si teme (il che io non credo)<sup>1</sup> sia presto a tempo rimediare inconvenienti evidentissimi che nasceranno.

La Cesarea Maestà dice risolutissimamente, voler partire in brevi giorni,<sup>2</sup> ancora che non siano composte le cose d'Italia: ha riformate tutte le navi, e commesso che siano spalmate le galere; e l'afferma di maniera che da ciascuno si crede, che per tutto li otto di novembre sarà imbarcato: e però io prego V. S. che si contenti di ricordar a S. S. che non voglia mancar

<sup>1</sup> In cifra: che il Re di Franza abbia convenienza col Turco.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parti di fatto il 15 novembre 1536 a ore ventidue. Vedi Lettera XXVII.

di quel che m'ha promesso, cioè di mandarmi la Bolla della Collettoria; senza la quale riceverei quel torto che non ha ricevuto nessuno altro Nunzio: et assai ho patito nell'onore, in non l'aver avuta per li tempi indietro. Prego V. S. ad operare che non mi sia messo tempo, acciocchè io non vada in Spagna poco riputato, il che non è punto a servizio, nè onore di S. S.

Alli XIIII giunse il Cardinale Caracciolo e la Duchessa di Savoja; la Maestà Cesarea andò ad incontrarli: e la Duchessa alloggia in una stanza congiunta al palazzo di S. M. Questo tanto favore che gli ha fatto ha messo grandissimo sospetto alli agenti del Duca di Mantova nella caŭsa di Monferrato, e tanto più quanto essi non possono avere una parola bona da questi Ministri, e la M. S. ha detto, che vuole che si termini e la fa sollecitare con grande studio, ed è in termine che si possa pronunziare. La relazione che fanno li judici, sarà, come io stimo, 1 che il Duca di Mantova ha ragione, e solo l'ha per la investitura che lo Imperatore gli concesse a Mantova, quando vi passò, senza la quale tutte le ragioni sariano di S. M. Cesarea, e non di altri. Se a Sua Santità par che io vada un poco rimescolando a modo mio questa materia, e trovi qualche via di entrarvi, che non si creda mai che venga da altri che da me, scrivetemi una parola; e se qualche volta S. S. s'allargasse un poco più meco, gli sarebbe più utile.

Il Duca di Mantova s'aspetta fra due giorni: viene molto sospeso dell'animo; e perchè questi suoi vanno gettando alcune parole, che gli son offerti gran partiti da Francia saría facil cosa che si sdegnasse, non otte-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La sentenza fu proferita in Genova a di 3 novembre 1536. Vedi lettere segg.

nendo ora la sentenza, come io credo che non otterrà fino a tanto che la pace sia seguita. Questi suoi vanno suspicando che l'Imperatore voglia dargli ricompensa; e non sanno imaginar dove. Il Duca disegna, se gli è parlato di dargli altra cosa, di dimandar Cremona con grossissima pensione su. Li personaggi Alamanni partirono ieri. Il dottor Matia ancor è qui.

Di V. S.

Senza data, ma certamente dell' ottobre 1536 di Genova.

### XVI.

# Al medesimo.

Il signor Prevosto di Casale, il quale era venuto qui per far riverenza a V. S. e conferirle alcune sue cose, s'è risoluto, non l'avendo trovata, di venire personalmente a Roma, o di mandare un suo. Mi ha detto il desiderio suo, e ancora che per le cose che so che sono passate gli abbia resa difficile la negoziazione, nondimeno gli ho affermato essere in potestà di V. S. di poter aiutarlo e favorirlo più che qualsivoglia altro; onde io lo raccomando alla S. V. R., e la prego che voglia aiutar gli amici suoi quanto ella può e massime il Prevosto, il quale per tante relazioni ch'io le ho date di lui, merita ogni bene: e per la affezione e servitù che porta a V. S. debbe esser anteposto ad ogn' altro, favorito ed aiutato; e però la prego che con ogni caldezza abbracci questa impresa e lo satisfaccia nei suoi onesti desiderii: e certo che il cambio saría avvantaggiato per l'onor di Sua Santità e di V. S., alla quale mi offro e raccomando.

Di Genova, alli xv di ottobre 1536.

## XVII.1

# Al cardinal Trivulzio.

Ho ricevuta per mano del Prevosto una lettera dei 12 del presente di V. S. Reverendissima, alla quale non avendo che rispondere, mi rimetterò al Protonotario. Solamente per giustificazion mia le dirò ch'io fui necessitato e forzato veramente a scrivere al Gran Maestro,2 come il prefato Prevosto riferirà; e però la supplico che voglia avermi per quel vero servitore che le sono; certificandola che niun altro mi supera in pensare e operar sempre tutte le cose per le quali possa renderle testimonio della mia volontà e della riverenza ch' io le porto. Certo che io starei sempre, come sto ora, di malissima voglia, s'io non pensassi che V. S. Reverendissima mi tenesse per quel suo affezionato e divoto, ch'io le sono. E rendasi sicura che non peccherò mai con la volontà in cosa, ove pur senta il nome di V. S. Reverendissima, non che dove veda l'utile e l'onor suo. E alla sua buona grazia umilmente mi raccomando.

. . . . . Ottobre 1536.

¹ Sta fra le lettere de' Principi, ma la data non può essere del 15 di novembre come quivi si legge; perchè in quel giorno appunto il Nunzio si parti da Genova coll'Imperatore per tornare in Spagna. Dee quindi essere dell'ottobre, come anche si rileva dal contesto raffrontato con le altre precedenti.

<sup>2</sup> Pare che il Trivulzio non avesse approvato che il Guidiccioni scrivesse al Gran Maestro di Francia, adducendo di essere a ciò stato necessitato, e rimettendosene nel giudizio del Protonotario, che aveva forse consigliato o almeno approvato che il Guidiccioni scrivesse.

#### XVIII.

# Al cardinal Trivulzio.1

Martedì che fu alli 17 a ore 19, il presente corriere mi presentò alcune lettere del Nostro Santissimo Signore, e per eseguire le commissioni le quali in esse si contenevano ebbi udienza dalla Maestà Cesarea. Ed esposi quanto m'era ordinato, supplicandola che si degnasse moderare le condizioni, le quali la Maestà Sua, disponendosi a dare il ducato di Milano a monsignore d'Angolemme, aveva date scritte al Protonotario che le portasse a Sua Beatitudine, le quali Sua Cristianissima Maestà per l'arrivo del suo oratore di Roma potrà vedere e ben considerare. E se 2 alla Maestà Cesarea paresse allora duro di condiscendere alla detta offerta dello Stato di Milano, attente, come Sua Maestà dice, le cose passate, fu però ben contento di farlo per bene pubblico, per la intercessione di Sua Santità, e (secondo ch'io credo) per l'inviolabile amicizia che si degna tenere con sua Cristianissima Maestà. Ma ora gli è ben parso durissimo di essere astretto a mutare quel ch'era compreso nello scritto avanti che il Re Cristianissimo parli. Oltre che gli pareva di aver fatto tanto, che dovesse esser tenuto più che ragionevole. Nondimeno per i sopraddetti rispetti, e anche forse per il fervore de' miei lunghi ed umili prieghi (che non ho lasciato a dir cosa la quale potesse giovare ad impetrar questa grazia) la Sua Maestà Cesarea s'è contentata

<sup>1.</sup> Copia del Codice già Fiorentini più volte citato.

<sup>2</sup> Intendi: e sebbene.

di chiarirmi, che eccettuando quattro cose, nelle altre si piegherà alle cose oneste. Le eccettuate sono queste: 1

1ª Che il Re Cristianissimo debba fidarsi di Sua Maestà Cesarea circa il governo dello Stato di Milano per tanto tempo che veda il compimento delle cose trattate, e la fermezza di una buona pace.

La 2<sup>a</sup>, dice volere che le cose che concernono il ben pubblico stiano ferme, e tien per certo che in questo il Re non dovrà fare difficoltà.

La 3<sup>n</sup>, che la Cristianissima Maestà abbandoni le pratiche, le quali possono dar sospizione alla vera e perfetta amistà, che nascerà tra le Maestà loro, e pregiudicare a la Cesarea Maestà e al Re de' Romani; il che dice essergli stato altre volte promesso negli altri trattati.

La 1<sup>a</sup>, è di restituire la Savoia; e si pensa che in questo la Cristianissima Maestà non si renderà difficile, secondo quello che già s'è ragionato.

Circa la 2<sup>n</sup>, parlando liberamente con V. S. Reverendissima come ho fatto sempre per lo molto rispetto che Sua Santità le porta, e per la servitù ch'io le tengo, dico parermi certissimo che la Maestà Cesarea lo fa ad un sincero fine di perpetuare l'amicizia, e vorría rendersene almeno sicura per qualche tempo; perchè comprende che continuando per qualche buono spazio si renderà ferma l'amistà con effettuare l'accasamento di monsignor d'Angolemme e della figlia del Re de'Romani, e si persevererà in ottima convenienza.

Quanto alle cose pubbliche del Concilio e del Turco,

¹ Vuolsi intendere che le condizioni, alle quali l'Imperatore consentiva alla cessione di Milano, erano le qui enumerate, le quali dovevano perciò esser comprese nel trattato, non esclusc, come potrebbe intendersi per la parola eccettuate. In sostanza il discorso si risolve a dire che l'Imperatore consentiva, salvochè voleva certe condizioni.

perchè esse mi paion debite ad ogni potentato cristiano, e massimamente alla sua Cristianissima Maestà, pensando che non vi possa nascere se non piccola difficoltà, non mi vi stenderò altrimenti; ma solo dirò che le cose si potriano specificare e dichiarare convenevolmente.

Quanto alla 3<sup>1</sup>, che il Re Cristianissimo lasci le pratiche le quali possono generar sospetto e travaglio alla tranquillità di questa santa unione, qual cosa, Monsignor mio, è più conforme alla vera amicizia, e quale è più congiunta con l'equità e col dovere, che questa? Io non sono così stupido ch' io non consideri quello che questo dismetter di pratiche può importare al Re Cristianissimo: ma vedo bene ancora tante cose all'incontro in favore di Sua Cristianissima Maestà, che questa non potría se non poco nuocere; e tanto più quanto dice bastargli che non siano a pregiudizio suo e di suo fratello; ed avendo Sua Cristianissima Maestà quell'intenzione perfetta, la quale mi persuado sicuramente che abbia, di voler godere il beneficio della pace, dalla osservanza della quale l'Imperatore per molte cagioni non può discostarsi senza gravemente offendere nell'onore la dignità sua imperiale e senza ricever similmente danno.

Circa la restituzione di Savoia, concordati questi maneggi principali, e considerata la congiunzione del sangue, mi giova di sperar bene. Questo in effetto è quanto ho potuto ritrarre della buona volontà di Sua Cesarea Maestà. E benchè io non abbia potuto guadagnar più avanti circa la limitazione delle condizioni, che quanto di sopra narro (il che mi pare assai), ho pur guadagnato questo, che sarà in arbitrio del Re Cristianissimo di eleggere uno dei due partiti.

Sua Santità mi fa avvisare che scrive di mano propria alla Cristianissima Maestà pregandola a mandar

qui un suo personaggio. Ma io fra la calda istanza che ho fatto di ridurre le condizioni proposte, ho mosso ancora alcune difficoltà a questo signor Ministro, dubitando che il Re Cristianissimo non voglia mandare uomo suo, per aver io ultimamente concertato ad Aix che si venisse per una parte e per l'altra a mezzo cammino, acciocchè fosse salvo l'onore di ciascuno di questi due principi; o veramente che chi debbe venire, non giungesse a tempo; perciocchè Sua Cesarea Maestà non aspetta altro che le galere di Spagna per mettersi in mare. Movendo io questi dubbi, monsignor di Granvela e il signor Commendatore, m'hanno riferito dopo un consiglio che fecero ieri con Sua Maestà, il quale durò quattro ore, che dove il Re Cristianissimo non voglia mandar qui alcun suo, o non possa farlo a tempo per la partita, che si crede dovrà essere in breve per Spagna, la Cesarea Maestà per non pretermettere cosa alcuna per condurre a buono e onesto fine questo negozio, per compiacere al Santissimo Padre Nostro, e per manifestare quanto sempre abbia procurato la riconciliazione e verace amistà col Re Cristianissimo, si contenta che monsignor di Granvela, il quale è oramai riconvalidato della sua indisposizione, e il quale per la morte di suo suocero tiene alcuni suoi domestici negozi in Borgogna, vada fin là per fermarsi otto o dieci giorni, e passar poi in Francia al Re Cristianissimo, per intendere la sua volontà per dar ragione e modo delle sicurezze che si pretendono. E intese bene le difficoltà parendoli poterle facilmente estricare, ritornar subito alla Maestà Cesarea a fine che dia un'assoluta e buona risposta, e si risolva un modo e una forma conveniente alla perfezione di questo desiderato ed universal bene. Ma con questo però, che il Re Cristianissimo faccia una fede pubblica in solenne e sicura forma a Granvela e

sua comitiva, che per i luoghi di Savoia i quali al presente tiene il Re Cristianissimo, possa liberamente passar sicuro dai soldati e servitori di Sua Cristianissima Maestà e gli sia dato transito favorevole onde possa passare, stare, 'partire e uscire di Francia e ritornare all' Imperatore, senza incomodo, molestia o altro sinistro impedimento. E di questo vuole che Nostro Signore, a contemplazione del quale in buona parte si è disposto, confermi il salvacondotto di Sua Maestà Cristianissima.

V. S. Reverendissima ha la sostanza di tutto il negozio: ora con la desterità del suo ingegno e col suo prudentissimo discorso sarà contenta di condurre la cosa a quel termine, al quale, se io non m'inganno, pare che siamo molto vicini. Sì che V. S. Reverendissima per l'amor di Dio, e per la fede che il Papa ha in lei, non perda l'una di queste due occasioni, acciocchè incatenato il negozio avanti la navigazione di Sua Maestà Cesarea, con facilità poi si venga a terminare. Non voglia Sua Cristianissima Maestà, come io mi prometto di sua bontade, tirar tanto questa corda che si rompa, quando che può chiaramente vedere quanto il Papa ed i suoi ministri caldamente s'adoprino in beneficio suo. Soddisfaccia a tutti i soggetti della Fede, e non ricusi di accettar quello che le accrescerà riputazione, e che ha desiderato lungo tempo; e non aspetti che l'Imperatore volga le spalle, onde poi abbia a pensare a tutto quello che per qualsivoglia via possa fomentare il disegno suo, o s'abbia da disponere del detto Stato in persona d'altri; il che facendo saría pur poi fatto, e non potría forse ritornare indietro: che non vuol dir altro se non che saría acceso un incendio di guerra, che non si estinguería, salvo con la rovina di una parte, o con tanta dubitazione di tutte due, che il Turco potría sperar meritamente di saziare in parte la voglia che tiene de'denari nostri, e di amplificare la potenza sua.

Avendo tirata la cosa a sì buon termine, e parendomi che non si debba restare, duplicando la sicurezza del salvacondotto, di non incamminar bene il negozio, scrivo persuadendo Sua Beatitudine che lo mandi in mano mia, condizionato però se il Re Cristianissimo manda il suo; e di avvertire che il salvacondotto stia di maniera che qui non si abbia da fargli opposizione; perchè so che tale che desiderava esso venir facilmente per interromper la venuta di Granvela, mettería delle difficoltà.

Lodería grandemente, risolvendosi il Re Cristianissimo che venga Granvela, che il Reverendissimo Cardinale di Lorena e Monsignor di Grammont gli scrivessero congratulandosi della sua venuta, e si operasse ancora con que' soldati e gentiluomini che saranno in Savoia, che l'accarezzassero e ricevessero umanamente, perchè in vero s'è portato come vero uomo da bene.

Il salvacondotto che si domanda è per quaranta persone, trenta tra cavalli e mule, e 12 muli; e certo dice essersi ristretto quanto ha potuto per non fare che quelli che non gli sono necessari passino con questa occasione per Francia.

Il corriere è tardato tanto, perchè non volendo levar le lettere del Conte di Cifuentes, il quale spedì altro corriere che non giunse prima che mercoldì notte, comprendo che la Cesarea Maestà voleva intendere per lettere di detto conte più certamente le cose che gli si convenivano. Si aggiunge che la Maestà Cesarea prese ier l'altro un poco di purga e non potette vacare ai negoci: oltrechè la difficoltà di questa risoluzione ricercava qualche intervallo di tempo.

Non dirò altro, salvo che umilmente bacio le mani di V. S. Reverendissima.

Di Genova, a' 21 ottobre 1536 a mezza ora di notte.

#### XIX.

# A Monsignor Recalcato.

L'Imperatore parte fra pochissimi giorni, e però io prego V. S. a voler far sì ch'io abbia la Collettoria debita per ragione, per onestà e per la promessa che Sua Santità me ne fece. Ora sarò chiaro della mente di Sua Santità. Se pare a V. S. preponer messer Julio de Grandi a quell'altra cosa e questa, faccia essa: e quando non possa far altrimenti venga il Montepulcian ch'io non me ne curo.

Similmente la S. V. si contenti mandarmi un Breve revocatorio delle facoltà e dell'officio del Nunciato del Poggio,<sup>2</sup> e avverta non tardar perchè anderei infame in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovanni Riccio detto dalla patria il Montepulciano allora Cameriere di Sua Santità, era stato nel 1536 in Ispagna per affari concernenti alla Collettoria degli spogli, e di la erasi partito circa il 20 maggio di quell'anno, come raccogliesi da alcune Lettere che sono nel Carteggio Farnesiano. Più tardi fu creato Cardinale del tit. di San Vitale, indi Vesevo di Montepulciano. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giovanni Poggio bolognese, legatosi da prima in matrimonio, mortagli la moglie, si recò a Roma dove abbracciato lo stato ecclesiastico, seppe entrare in grazia di quei Prelati, ed anche di Paolo III che lo mandò in Spagna collettore delli spogli de' benefizi delle chiese vacanti, causa prima onde ebbero origine i travagli provati dal Guidiccioni in questa Nunziatura, e che motivaron da ultimo il suo richiamo, come vedremo più innanzi. Il Poggio la vinse sul Guidiccioni, e gli successe nell' officio di Nuncio. Fu creato vescovo di Tropea, e finalmente cardinale sotto il Pontificato di Giulio III.

Ispagna e non saría punto a proposito di V. S. nè a servizio del Papa. Vi ricordo che avete il loco grande e che dovete parlare per la ragione in favor de'vostri verissimi amici, e replicare più che non faceva Pier Tadeo.

Raccomando a V. S. una causa che ha in Rota quel mio grande amico messer Jac. Arnolfini,¹ della quale messer Gio. Battista Bernardi² n'è informato. Non ho tempo a scrivergli, ma V. S. si contenti domandarneli.

Similmente la prego a far per messer Alessandro Rufino, così intorno al Priorato di Osca, come in ogni cosa, tutto quel che conoscerà essergli favorevole, e averlo per suo servitore.

Monsignore, io non voglio lasciar di dire che la Bolla della fabbrica di San Pietro revoca le facoltà dei Nuncii; sicchè mettendosi in Ispagna vede V. S. come starei. Io penso che non sia pubblicata, e però anderò usandole finchè senta altro. Sarà bene che V. S. domandi al cardinale Simonetta se io posso usarle, e trovandoci scrupolo si contenti di far per un Breve confermar le spedizioni per me fatte e da farsi fin che detta Bolla sarà messa in Ispagna.

Desideravo che V. S. mi avesse avvisato quello che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Era figlio di Battista Arnolfini e di Margherita dello sp. Jacopo da Ghivizzano, la quale il 1506 facendo testamento a 24 marzo in ser Benedetto Franciotti istituivalo suo erede. Il 1531 avendo egli parlato contro la sollevazione de Poggi fu bandito per due anni; il 1543 fu ambasciatore all'Imperatore; il 1544 comparisce come procuratore del Cardinal Farnese in ser Vincenzo da Colle; il 1553 deputato a ricevere la moglie di Ferrante Gonzaga: e così dicasi di molte altre ambascerie e uffizi della Repubblica. (Nota di mons. Bisi.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A questo Bernardi, che fu poi vescovo d'Ajaccio il 1548, scrivea il Guidiccioni molte lettere, sessantadue delle quali si leggono in fine delle sue Opere ediz. di Geneva con frontispizio del 1767; e chi del Bernardi volesse sapere legga il Lucchesini, Storia Letteraria di Lucca, tomo I, lib. 5, cap. 3, pag. 162. (B.)

Nostro Signore disse su la mia lettera, quello che portò messer Latino, e a che termine era lo sdegno di quell'amico, e molte altre particolarità: e così la prego che faccia, non l'avendo fatto, e mi dia nuova soprattutto che il Cafarello sia giunto sano.

Monsignor di Granvela e il signor commendatore i si raccomandano infinite volte a V. S. L'Imperatore ama V. S. certo.

In quel ch'io spedivo il corriere, fatto il plico, lasciai a Lorenzo<sup>3</sup> che in assenza del Reverendissimo Trivulzio lo indirizzasse a monsignor di Faenza, e non lo ha fatto, a tal ch'io ne sto di mala voglia: e se la di-

Gian Pietro Caffarello, della cui missione all'Imperatore è da vedersi la Collection de documents mèdits sur l'Hist. de France. — 1 serie, Tomo II, pag. 489 e seg. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In una bozza di Poscritta diretta al Nunzio dal Recalcati (la quale non porta data, ma è di poco anteriore alla partenza di Carlo V da Genova) quei due grandi ed influenti uomini di Stato son lodati de'buoni offici che interponevano per la pace tanto desiderata da Paolo III. Per la quale risulta eziandio che il Pontefice avrebbe amato di avere coll'Imperatore in Piacenza un abboccamento che poi non potè effettuarsi. Il documento è tanto importante che non ne vogliam defraudati i lettori:

<sup>•</sup> Post. — Havend' io riferito a N. S. li buoni offici che continuamente • fanno il S. Com. maggiore di Leone, et Mons. di Granuela nelle cose • della pace, S. S. ne ha sentito grandissima consolatione, et m'ha com-

<sup>-</sup> messo ch'io scriva a V. S. che li ringratii da parte Sua, et li exhorti a

<sup>-</sup> perseverare usque in finem et a non perdere così bella occasione di

far sì tran servitio a Dio, al Mondo, e a tutta Cristianità, poichè per
 Dio gratia le cose (sono) da ogni banda in tanto buona dispositione.

Rincresce bene a S. B. che l'Imperatore stia tanto poco tempo in Italia,

<sup>»</sup> perchè dubita che s'el si parte senza qualche gran principio non si

<sup>-</sup> debba fare più cosa bona; et le rincresce di non haver potuto pigliare

<sup>-</sup> l'incomodo che desiderava di condursi a Piacenza per trattare presen-

<sup>&</sup>quot; tialmente questo santo negocio. Pure poichè in tutti li modi havrà fatto

<sup>-</sup> quello che deve un buon Pontefice, lasserà del resto la cura all'Omnipo-

tente Iddio, cujus causa agitur. - La S. V. si degnerà far le mie racco-

<sup>-</sup> mandationi alli suddetti Signori. - (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lorenzo Foggini Segretario di Giov. Guidiccioni.

ligenza di V. S. o l'avvertenza del Nuncio non mi aiutano, non so come anderà: V. S. in aver avvisato che in sua assenza lo apra, o esso in farlo per lo suo ingegno.

Iersera qui era nuova che il Papa stava male, e molti questa mattina son venuti per intender da me la cosa: io senza punto dubitarne ho detto che questa voce è come un sogno che accresce vita.

Qui non son ginetti da vendere, perchè quei pochi che vi sono s'imbarcano.

Di Spagna provvederò V. S. ancorchè io non abbia la Collettoria, e me le raccomando.

Di Genova, alli xxII tenuta alli 23 di ottobre 1536.

#### XX.

# A monsignor Segretario Recalcato.

Per la lettera dei 27 del passato ho inteso l'opinion sua ch'io non debba mostrar avidità di avere. Certo che se la S. V. considera l'avidità, che ha ragione di darmi questo ricordo: ma se vorrà ricordarsi ch'io ho 4 mila ducati di debito, vedrà che mi sono accorto tardi de'danni miei. Se io dico, per domandare il bisogno mio, quel che è contrario alla natura di Sua Santità riprendo la mia dappocaggine, e accuso l'error mio, che o non dovevo più entrare a servire poichè ci ero stato sempre disgraziato, o dovevo pigliar peso dagli omeri miei. E se Sua Santità non mi promettea la Collettoria fin da principio, mi sarei regolato di sorte che non avrei avuto danno, salvo la vergogna, la quale anco mi sarebbe stata comune con altri; ma ora ho solo

il danno, e così seguà. Ho inteso qualche pratica che s'è fatta del Rangone, e ho anco inteso che Sua Santità vi ha date le orecchie, dicendo che vorría darmi cosa utile e onorevole. Io ringrazio Dio che m'ha fatto uomo, e mi ha dato un animo che non può star basso; ad altro tempo decifrerò meglio questa partita. E co' miei guai mi raccomando a V. S.

Di Genova, alli 3 di novembre a ore 4, 1536.

A tergo — Ricevuta alli 8.

### XXI.

### Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. M'ero scordato dire che don Pero Consales è tornato, e, secondo che mi è detto, con quella risoluzione ch'io scrissi ieri.

Oggi è stato pronunziato nella causa di Monferrato in favore del Duca di Mantova, riservandosi l'Imperatore il sentenziare e giudicare circa la donazione o investitura che gli fece a Mantova: in questo mezzo dà il possesso del tutto alla Eccellenza del predetto Duca. E a V. S. mi raccomando.

Di Genova, alli 3 a ore 4 di novembre 1536.

A tergo - Ricevuta alli 8.

## XXII.

# Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Quattro dì fa scrissi queste due colligate, e per non aver mai avuta comodità di apportatori non l'ho mandate. Un'ora fa è giunto il corriere che fu spedito in Francia, e a me non porta cosa di sostanza alcuna, e di tutto mi rimette a Sua Santità, e però non occorre dir altro.

L'Imperatore, oggi che il tempo par che si volti al buono, dice voler partir lunedì o martedì.

Circa all' altre cose mi rimetto all' Illustrissimo Signore, il quale oltre gli altri suoi negozi e commissioni

<sup>1</sup> L'Autore parla di *Pier Luigi Farnese*, cui nomina in modo più esplicito nelle due Lettere susseguenti. Da queste Lettere abbiam la certezza di una missione sostenuta da Pier Luigi presso l'Imperadore in Genova, ed ignorata dall'Affò che non ne fa cenno di sorta nella Vita di quel Principe.

Un foglio della Segreteria Pontificia, il quale conservasi nel Carteggio Farnesiano di Parma, colla data del 30 ottobre 1536, contiene per sommi capi le commissioni date dal Papa a Pier Luigi e comunicate ad un tempo al Nunzio Guidiccioni. I punti su cui aggiravasi l'ambasciata erano questi:

- 1. De visitatione et congratulatione tam nomine Papæ, quam V. Excellention.
  - 2. De pacis desiderio in quo S. S. in dies magis perseverat.
- 3. De Novariæ rebus, et Castris pertinentibus ad Monasterium S. Anastasii super Jura sunt data D. Jo. Nicolao de Monteleone.
- 4. De Parmæ et Placentiæ custodia. Stava a cuore al Pentefice di ben custodire queste due città esposte in quell'anno a tutti i danni della guerra. Rispetto a Parma, abbiamo una Lettera dei Deputati alle occorrenze della guerra, in data del 1 maggio 1536, colla quale sollecitavan dal Papa efficaci provvedimenti contra le barbarie di ogni maniera usate da' soldati Regii sul territorio parmigiano; ove narrasi che avevano arse ventidue case, messi a ruba Fornovo e Vianino, svergognate donne anco impuberi, tormentati sacerdoti e laici, assassinati gentiluomini, oltre al furto d'infinito bestiame ed a molt'altre violenze e crudelta. Una nuova Lettera dei Deputati stessi del 7 maggio faceva ascendere a ben centomila scudi d'oro il danno recato dai Regii ai Parmigiani. E perchè un egual pericolo soprastava a Piacenza, vediamo da una Lettera di Monsignor d'Ivrea Governatore di quella città, in data del 20 maggio, che trattavasi d'introdurvi all'uopo un presidio d'Imperiali. Più tardi l'Imperatore stesso confortò Paolo III a mandare in questi luoghi, per meglio difenderli, Pier Luigi Farnese, come scorgesi da un prezioso documento pubblicato nella Collection de documents inédits sur l'Histoire de France, 1 Série, tomo II, pag. 494.
  - 5. De Creatione Cardinalium, et præsertim de illo Anglico. Il Card.

riferirà quel che il Duca di Savoia mi ha preposto. E a V. S. bacio la mano: e avanti ch'io parta gli scriverò.

Il signor Sforza si prepara per passare, e sta benissimo.

Di Genova, alli x di novembre a ore 2 di notte 1536.

#### XXIII.

### Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Mi rimetto allo Illustrissimo Signore dei negozi. A V. S. solamente dirò che avendo presentito le distribuzioni doversi far qui, ieri parlai con questi signori, e mi allargai di gran ma-

d'Inghilterra, cui si accenna, era il celebre Reginaldo Polo, onorato della sagra Porpora circa questo tempo.

- 6. Quod S. S. distulit pubblicationem contra Regem Angliæ propter verba Granvelæ; sed cum videat obstinationem Regis non poterit etc. « Papa
- Pagole terzo (dice il Davanzati nello scisma d'Inghilterra), udendo le scon-
- cie cose che faceva Arrigo . . . ., per farlo ravvedere mandò fuori una
   Bolla in di 30 d'agosto 4535, dove narrato l'autorità sua suprema, e tutte
- le dette cose misfatte, citò a venir a Roma a giustificarsi lui, o suo procu-
- ratore dentro a 90 giorni, e 60 li suoi seguaci in persona, a pena di sco-
- munica, privazion del Regno e di tutti i beni, e d'Interdetto, e sino a dieci
- altri pregiudici tremendi. Avanti al finire dei termini, per unovi romori
- nati iu Inghilterra, al Papa e altri Principi venne speranza che Arrigo
- s'ammendarebbe. Onde tenne molti anni sospesa l'esecuzione della sen-
- tenza: in vano, perchè egli fece sempre peggio. -
- Advertere Nuntium ne sinat se girari. Con questa rozza locuzione voleasi avvertito il Guidiccioni che non si lasciasse aggirare o abbindolare.
- De Abundantia et Altacumba Monasteriis eum Duce Sabaudiæ. Di questi due Monasteri dati in Commenda ul Card. Farnese ho parlato in altra Nota.
- De Prioratu Lombardiæ pro Carolo Sfortia. Carlo era dei Conti di Santa Fiora, e dal lato materno nepote di Paolo III. Fu Cavaliere Gerosolimitano e Gran Priore di Lombardia. (R.)
- ¹ Cioè, Pier Luigi Farnese, di cui nella lettera precedente, e infine di questa.

niera dimostrando quanto metteva conto allo Imperatore di far dimostrazione segnalata verso V. S. ec. Mi risposero ch'io ne stia sicurissimo che la farà: e se non sarà ora della maniera che converría ai meriti di V. S., che sarà però un principio che avrà miglior fine. Non mancai di dire che almeno una parte che disegnano dare a quello amico ch'io dissi la giungessero a V. S. Agrigento sarà del marchese di Terra Nuova, cioè di suo fratello, secondo che io vedo gli andamenti, e secondo che mi è detto; domani ne parlerò allo Imperatore, e farò quanto potrò. Sua Maestà vedo che va più rattenuto per parergli che Sua Santità penda a Francia; imperò non mancherò di far l'estremo conato; e V. S. si riposi perchè ha un gran servitore qui, e dove sarò si creda che io non lascerò a far cosa alcuna per la sua grandezza.

Seguendo queste distribuzioni, la S. V. ha da far subito revocar le facoltà al Poggio: come credo che abbia fatto revocar il Nunciato.

Dell'altre mie cose non vo'dir altro, nè di Collettoría, nè d'altro: solamente le faccio intendere ch'io me ne vado mezzo disperato.

Nè per ora posso distendermi più oltre per esser il signor Pier Luigi a cavallo per partirsi. Ricordo bene a V. S. la faccenda del Simonetta, dell'Imperatore, e la prego l'abbi a mente. L'andata di Spagna s'è alquanto allungata rispetto al tristo tempo. Per altra mia supplirò a quel che adesso manco per la brevità del tempo. E a V. S. mi raccomando.

Di Genova, alli 11 di novembre 1536.

A tergo - Ricevuta ai 18.

### XXIV.

# Al medesimo.

## DECIFRATO DI MONSIGNOR GUIDICCIONI, DA GENOVA.

Sua Santità dee saper benissimo quel che Pedro Gonsales propose a Venezia. Basta che non solo a noi, ma all'oratore veneto, furon cambiati li dati in mano. V. S. si ricorda che quando s'intese a Nizza del figliuol del Duca di Savoia, io mandai per verificar la cosa e vi trovai fondamento, quantunque mi fusse resposto che a Genova si chiarirìa questa partita, ove aveva da ritrovarsi la signora Duchessa. Poichè Pedro Gonsales ebbe proposto l'infante, e questo figlio, e in stato che facessero lega, richiese di voler intender se averiano contentamento de l'uno delli dui, posto che non entrassero in lega, e poichè non puotè cavar altro circa questa dimanda, disse che quella eccelsa Repubblica non averìa di dolersi giusta cagione, se Sua Maestà Cesarea facesse accordo a danno loro. Sono venuto a questo punto per sì longhi gradi per dire che, poi che l'Imperatore ha veduto che li Veneziani non hanno curato questa bravata, o protesta per dir meglio, ha gettato qui queste parole a chi voleva ascoltarle per darne aviso, che o forse la Signoria di Venezia intese le parole di Pedro Gonsales in altro senso di quel doveva, o esso non l'ha riferite come aveva in commissione. Affrontando questa con l'altra mia, V. S. conoscerà esser vero quello che io li dissi, cioè che il signor Ascanio aveva ancora la commissione più gagliarda circa l'offerta che fece, oltre la ragione detta nelle ultime mie lettere, che li Francesi, li quali avevano occupato Tarantasia, forse erano causa impulsiva della accelerazione della partita di Sua Maestà. Ne aggiungo una la quale non ho mai voluto scrivere: che una delle principali cagioni della sua partita stimo essere, perchè dubita per li processi li quali in Francia appareno di quello veneficio,¹ che non fusse una colorata scusa ad altri di tentar il medesimo contra Sua Maestà, stando qui tra la varietà de' tanti mali cervelli italiani; e per questo più che per altro similmente giudico che durante la guerra non ritornerà altrimenti come dice voler far a primavera.

Scrissi che Sua Maestà disegnava mutare molti officiali dello Stato di Milano: si è stato in pratica di rimover il conte Massimiliano Stampa, e in suo luogo metter uno spagnuolo. Sono corsi pel Tavogliere Don Alvaro de Luna, don Lorenzo Manuel, don Pedro della Cueva, e ultimamente Pedro Zappata, il quale non starà più a Fiorenza, perchè non piace al Duca. Don Alvaro si credeva più certo che dovesse andar via luogotenente in Milano; davano due mila ducati di rendita di beni temporali, tra' quali si computava Sonzino, che debbe valere ottocento. Mille altri ducati davano d'entrata di chiesa all'abbate Stampa suo fratello, il quale menavano in Spagna, e li davano anche appresso una provisione. Di poi par che sia penetrato alle orecchie de l'Imperatore che il conte Massimiliano non sta contento di questa cosa, perciocchè li pare che Sua Maestà lo facci perchè non si fidi di lui: il che ha forse causato che Sua Maestà manderà domane con gran fretta il Caracciolo, acciocchè veda se questa cosa si può assettare con buona satisfazione del predetto conte, e non

Intende forse del processo cui aveva dato motivo la subita morte del Delfino, che si tenne cagionata da veleno propinatogli dal conte Montecuccoli non senza intelligenza dello stesso Imperatore. (Vedi la nota a pag. 26.)

potendosi lo intertenga con boni officii, e avverta bene alli andamenti suoi. Il Duca di Savoia ieri andò a l'Imperatore e li dimandò che li piacesse mutar qualche cosa in suo favore della sentenza data, o li specificasse ora quello che li perveniva, acciocchè non si desse il possesso al Duca di Mantova delle cose sue. Sua Maestà rispose non volervi far niente. Il Duca subito in colera se li levò dinanti, e disegnava partirsi: gli furono alle spalle Covos e Granvel, e lo persuasero a fermarsi, e lo placarono con buone parole e promissioni. So che il predetto Duca aveva detto avanti che la giustizia sua del ducato di Savoia la sperava dal Re di Francia suo nepote, e come si sia si è allargato molto da alcuni giorni in qua, mostrando scontentezza de l'Imperatore e buona speranza del Cristianissimo, sopra che ha detto alcuni particulari.

Oggi la Signoria di Genova ha fatto intendere a Sua Maestà che voglia ben mirare come li lassa, perchè se non farà, piglieranno espediente a'casi loro.

Sabbato notte, che fu il quarto di questo, essendo continuata acqua grossissima tutto il giorno e verso le sera fattosi l'aere oscurissimo, seguì che combattendo dui venti in mare si urtorono nel palazzo del principe d'Oria; e in quella parte, ove alloggia la Duchessa di Savoia, aprirono buona banda di muro fatto di mattoni, e ruinorono del fondamento; per esser seguito la cosa di notte non se ne è potuto intender altro particulare. Si è ancora detto che quel groppo di vento, overo fulmine, che seguì sabbato notte ha trapassate, o meglio a dire, forate due navi ch'erano nel porto alquanto vicine al palazzo del principe.

Mi è detto da buon loco, che l'Imperatore prese altra resoluzione circa il conte Massimiliano, e ch'egli scrisse che subito infra una ora dovesse consignare al Reverendissimo Caracciolo il Castello sotto la pena della disgrazia sua, e che se li pareva che Sua Maestà non lo avesse reconosciuto a modo suo, che venisse qui, che lo riconosceria, e li mandi spedite le cose di Sonzino, et el resto fino alla summa di quattro mille ducati : le sue dimande erano di XII m. ducati d'entrata.<sup>1</sup>

### XXV.

## Al medesimo.

Molto Reverendissimo Monsignore. Ieri partì lo Illustrissimo Signore Pier Luigi, il quale viene pieno di quelle cose che più importano a scrivere, e però non so che dirle altro, salvo che la Maestà Cesarea si risolve di aspettar corriero con la risposta del signor Pier Luigi. Le cose di V. S. le ho a memoria: dubito ben che le cose che vanno attorno con qualche mala satisfazione che farà andar parco l'amico: vedo certi segni che non mi piaceno. Anco iersera ritoccai la ma-

¹ A tergo del foglio è segnato l'anno 1536, in che su scritta la lettera. Le parole del penultimo § — Sabbato notte che su il quarto di questo — servono a scoprirne con sicurezza il mese, ed approssimativamente anche il giorno. Nel calendario del 1536, cui rispondono le lettere domenicali B A, i mesi nei quali cadeva in Sabato il giorno quarto, sono Frebbraio, Marzo e Novembre. Ora se si guardi al tenor della lettera, d'onde emerge che l'Imperatore era in Genova, e che poco prima dato avea nella causa del Monferrato quella sentenza che il Muratori dice pronunziata il 3 novembre, è chiaro che la Lettera appartiene a quest'ultimo mese. E per rispetto al giorno, esso non può essere anteriore al sesto, giacchè non sarebbesi detto Sabbato notte da chi scritto avesse nel di 5 immediatamente successivo; nè può essere posteriore all'undeccimo, nel quale cadeva un nuovo sabato. (R.)

teria vigorosamente, e dissi che se non si pensava a cosa rilevata, più tosto si lassasse stare.

Il Duca e la Duchessa di Savoja se ne anderanno a star nella rocca di Nizza, eleggendo più tosto far così che darla all' Imperatore che la voleva.¹ Prego V. S. a mandar subito a messer Alessandro <sup>2</sup> questa, perchè la mi importa.

Di Genova, alli xui di novembre 1536.

### XXVI.

## Al Cardinale Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore signor mio osservandissimo. Mando a V. S. R<sup>ma</sup> la lettera per conto del cavare il Musaico per la Chiesa di Monreale. <sup>3</sup> E

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parole scritte in cifra. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alessandro Guidiccioni, che a que' di era Maggiordomo (Domus Magister) del cardinale Alessandro Farnese. Tale è qualificato in un registro dell' Archivio dello Stato Parmense, indicativo de' Contratti stipulati da quel celebre Porporato. Trovo in esso registro (a car. 2) che a' 21 agosto del 1535 Alessandro Guidiccioni ricevette dal cardinale Farnese procura speciale per riscuotere i proventi della Cancelleria Apostolica e tutte le rendite delle commende e de' molt'altri benefizi ecclesiastici goduti da rardinale nedesimo. È con altro atto del 18 gennaio 1536 ebbe nuova procura per affittare i beni dell'arcivescovato di Avignone, i quali nel di successivo allogò a Sebastiano da Montacuto e consorti per scudi annui 2100 dal sole. (R.)

<sup>3</sup> Il cardinale Alessandro Farnese, cui è indiritta la presente lettera, era arcivescovo della Metropolituna di Monreale in Sicilia. A'17 maggio di quest'anno stesso 1536 avea delegato a prender possesso del predetto arcivescovato il Barone del Burgo Gian Antonio Palleone, come da atto di cui è un sunto nel citato registro de' contratti a car. 7 tergo. E a'3 febbraio del 1539 affittò i beni dell'arcivescovato stesso a Bastiano da

perchè noi siamo sul partire i non ho possuto vederla nè mandarne altra copia. V. S. Rma prego m'abbi per scusato, perchè non ho tempo a scriverli più a longo. Et a quella con tutto il core mi raccomando.

Di Genova, alli xv di novembre 1536.

Montacuto e consorti di Roma sul prezzo di annui scudi d'oro 11 mila. (Ivi, a car. 10)

Il registro medesimo racchiude sotto il 1536 (a car. 8) un altro atto, di cui non lascio di far menzione perchè riguarda in parte allo scrittore di queste Lettere. A' 19 novembre di esso anno il cardinale Farnese costituiva in suoi procuratori il Reverendo Giovanni Guidiccioni Eletto di Fossombrone, Nunzio Apostolico presso S. M. Cesarea, e il Canonico di Vercelli don Cristoforo Corneto per prender possesso del monastero di Santa Maria dell' Abbondanza (dell'Ordine Agostiniano), e di quello d'Altacom-

ba, Cisterciense, della diocesi di Cevennes, i quali avea ottenuti in commenda. Rispetto al secondo di siffatti Monasteri, a' 16 ottobre del 1539. il Cardinale rinnovò la procura nelle persone del Cay. Gerosolimitano Giovanni Ugolini suo famigliare, e di Raimondo Vitale avignonese. (R.) 1 Il Guidiccioni parti di fatto in quel di. E nel di stesso il suo Segretario Lorenzo Foggini scriveva da Genova al Recalcato ciò che segue: - In questo punto che siamo ad ore xxu, il xv del presente s'è imbar-- cato Sun Maestà Cesarea con un bellissimo tempo, et parti di qui con xxvm galere, et domane debbe partire il resto della armata per Spagna: - Con Sua Cesarea Maestà s'imbareò il Duca di Savoia et la Duchessa: - imperò dicono che il Duca debbe andare in Lombardia con mille fanti, - che li sono stati assegnati per alla guardia di Vercelli, et che la Du-· chessa resterà a Nizza nella Rocca. — Fu detto questa mattina in ca-- mera del Duca di Savoia che il Cagnino s'era buttato dallo Imperatore » ad requisizione et per intromissione del Duca di Mantova. V. S. R. ne - doverá sapere per altre bande la verità. - S'è detto hoggi che 'l Cou- te di Tenda era venuto ad un loco che si dice il Poggiolo vicino a - Nizza x miglia. Si la judicio, se vero è, che debba stare li per dar - sinistro et impedire all'armata di dare in terra, in caso che per for-- tuna o per altra necessità le bisognasse. - Mezza hora avanti partisse - Sua Maestà vidi il Montigiano, che s'inviava per in Francia. Non ebbi comodità d'intendere il tutto di sua liberazione. — Il Duca di Mantova - è anco qui. - La guardia de' cavalli di Sua Crancea Vaestà, si dice andrà - in Lombardia ad svernare, poiché non è passata, nè s'è imbarcata per - Spagna Dicono essere questo perchè tengono per certo la tornata del-

- la Maestà Cesarea in Italia a primavera.-- Il Nuncio questa mattina m'or-

## XXVII.

# A Monsignor Protonotario Recalcato.

Molto Reverendo Monsignore. Come V. S. può sapere per mie lettere e per altri avvisi, partimmo alli 15 di Genova, arrivammo alli 16 a Villafranca, e la mattina seguente poi ci movemmo per venir all'Isole di Sant' Onorato; e non fu sanza qualche fortuna, la quale solo nella quadrireme ov'era la Maestà Cesarea ruppe 37 remi, e così successivamente in tutte fece di questi tali danni: e nella galera Doria, ove son io, si ruppe la antenna. Ci ritenemmo alle dette Isole cinque giorni, fin a tanto che il mare permesse che venissimo qui all' Isole d' Heres, dove ancora siamo, sempre provando il travaglio del mare; e non siamo certi se anderemo avanti, o torneremo indietro; e più tosto si fa giudizio che non passeremo, ma torneremo a Villafranca, perchè il mare non si quieta, e le vettovaglie mancano. In questo punto Sua Cesarea Maestà spedisce il brigantino a Nizza per intender se le navi, le quali dovevan partire di Genova con le cavalcature, robe, e uomini della Corte, son passate; perchè non sendo pas-

dino che diligentemente io buscassi quello che si ritraeva di nuovo,
 et che per questo effetto soprassedessi il partir mio a domane per dar

<sup>-</sup> a V. S. R. del tutto notizia, non possendo esso farlo per essere a que-

sta hora imbarcato, lo non ho mancato di sollecitudine, come è mio

<sup>-</sup> debito, et con quello poco spirito che ho, ritratto quanto di sopra, l'ho

<sup>-</sup> scritto a V. S. R. semplicemente come l'ho inteso. - ecc.

Con altra lettera al Recalcato data parimente da Genova a 24 novembre 1536, il Foggini descrive la fortuna di mare per la quale ei trovavasi ancora in quella città.

L'una e l'altra Lettera del Segretario del Nunzio stanno autografe nel Carteggio Farnesiano dell'Archivio dello Stato di Parma. (R.)

sate ordina che venghino qui, acciocchè poi di compagnia o tornino indietro con noi o passino avanti. E la cagion della compagnia, come io credo, è questa, acciocchè si vada più al sicuro: perciocchè a Marsiglia sono spalmate 18 galere, e altre sei si spalmavano, e tutte erano in ordine insieme con una delli corsari, e 4 galeotte e altre sei tra fuste e galeotte del Re, che fanno la somma di 35 vele; le quali, ancorchè s'intenda per alcune spie che vogliano venire qui ad assalirci, e che avevano messo in detta armata 4 mila archibugieri buon soldati, e che erano usciti fuor alle Pumiche, loco distante cinque miglia da Marsilia, imperò non si crede: ma si fa judicio che stiano preparati e faccino questi spaventi acciocchè lo Imperatore s'ingolfi e mettasi a pericolo; e così si tien che farà non tornando indietro; e passando avanti, daremo a Rosez 22 leghe di qua da Barzalona, sanza comodità alcuna, se le navi non vengono: e Dio sa quando arriveremo l'Imperatore che, come smonti, sen' andrà in posta a Vagliedulit, e quando avremo comodità di scrivere. La Duchessa di Savoia e 'l Duca rimasero a Nizza, benchè lo Imperatore abbia detto alla prefata che la Imperatrice verrà a Barzellona non però si crede.

Come io stia, non lo dirò a V. S. perchè in qualche particella ha visto come mi transfigura il mare e come mi prosterna la natura; Dio mi dia di bene. E a V. S. mi raccomando.

Dell'Isole d'Heres, al primo di dicembre 1536.

A tergo - Ricevuta a' 14 di gennaio.

### XXVIII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Dall' Isole d' Heres scrissi a V. S. l'ultimo del passato, credendomi che un brigantino partisse, il quale la Maestà Cesarea volea spedire con ordine di fare quanto scrissi. Fu ritenuto dal tempo contrario, tanto che dalla guardia la qual era sul monte dell'Isole soprascritte furono scoperte quel dì medesimo le navi nostre che venivano alla volta di Spagna. Laonde la Cesarea Maestà si ritenne di mandarlo, con tutto che già avesse fatto lo spaccio delle lettere. Comparse poi la sera, avanti che partissimo, la fusta di Rodi che portò la nova della creazione del Gran Maestro: e disse quanto era occorso di Casale, e aggiunse il naufragio occorso in Genova delle navi Imperiali, e fu licenziata per Marsilia. La Sua Maestà Cesarea partì alli 4 sul nascer del giorno dal prefato loco, et ingolfatosi con le 28 galere arrivò a ore 12 di notte a Porto Ligato, 7 miglia vicino a Rosez; avemmo il tempo prospero e il mare assai quieto; e fu sì felice il viaggio, che ancor a mezzo golfo si rompessero due antenne non però le due galere patirono altro sinistro. Piacque a Sua Maestà all'apparir del sole partire dal detto porto, e venir qui a Palamosa, loco 60 miglia lontano da Barzellona, ove giunse iersera l'altra sull'oscurar del sole; e iermattina partì a bonissima ora alla volta di Valledulit, e appena ebbe cavalli per la sua persona. Noi altri penseremo partir per mare.

Li signori Covos e Granvela sono qui: e ieri e oggi sono in su la discussione della consultazione delli beneficii e delle cose d'Italia; e fra due giorni anco essi partiranno e anderanno a lente giornate alla Corte, come converrà fare a me e alli altri ambasciatori: sì che per un tempo non ci sarà data comodità di trattar negozii. Alla nave, ov'era parte della mia famiglia, e quelle cavalcature che m'avevan concedute nell'uscir di Genova si ruppe il trinchetto, ed è restata. Iddio sa quando verrà: il che mi sarà dannoso e incomodissimo. Tutte mi vanno ad un modo. Mi fu anco stincata la mia mula bella in Genova; e l'altre cavalcature, che non mi furon concesse menare mi bisognò darle via che non mi entrò un soldo in borsa: e a ricomperarle qua spenderò il doppio più di quel che varranno. Aggiungo che questi miei valent'uomini s'hanno lassata cader in mare parte dell' argenti che avevo. E a V. S. con queste bone nove mi raccomando.

Da Palamosa, alli vi di dicembre 1536.

La lettera scritta dall' Isole d' Heres verrà per altra via.

# XXIX.

# Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. In questo punto che siamo ad ore 23, mi sono comparse le lettere di V. S. delli 14 del passato, e con quelle un plico di Messer Jo. Agnolo Alaleone all'Illustrissimo signor Pier Luigi, per le quali ho visto quanto si dice del possesso di Lucedio. Ho fatti alcuni interrogatorii, e trovo che il possesso sta ad istanza dell'Imperatore: nè farà cosa alcuna per

ora; e non essendo qui la sua Cesarea Maestà mi riserberò a negoziare a Valledulit.

Questi signori ieri risolverono di dare il Vescovato d'Algeri, che val mille scudi, alla S. V., e scusano Sua Maestà Cesarea se non ha fatto più avanti per esser diminuite, per le pensioni che vi sono, le entrate che stimavano che vi fossero; ma questo sarà per un'arra; e la S. V. tanto più l'ha da riconoscere graziosamente. quanto che rari avranno vescovato che non vi facciano residenza. Questi, Monsignor mio, son pur segni del buon animo di Sua Maestà Cesarea e di me che vi son servitore, con tutto che alloggiate in casa del Tesoriere, il quale a gran torto mi toglie quel ch'è mio, e mi vitupera, poichè in sua potestà è di farmi male. Si ricordi V. S. ch'io dal canto mio non ho mancato di far per lei quel che si può aspettar da perfetto amico, e ch'io conosco ch'ella può far per me più di quel ch'ella fa. Non lo imputo alla sua tepida volontà, ma alla mia maligna sorte.

L'Imperatore manderà due mila fanti delli quattro mila che sono alle frontiere di Perpignano in Italia; e anderanno con il principe nel suo ritorno a Genova, che sarà al primo tempo. Così è deliberato se non si pentono.

V. S. ricordi al signor Pier Luigi il duplicato di quelle lettere delli 10: intenderà ed è utile a farlo.

Di Palemosa, ai va di dicembre 1536

### XXX.

# Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Da Palemos avvisai a V. S. la nostra arrivata, e che l'Imperatore s'era partito in poste alla volta di Valledulit, e la ricevuta delle sue de'14 del passato; e risposi quanto alla partita dell'Abbadia di Lucedio. Del salvocondotto non dissi alcuna cosa, perchè aspettavo di parlarne alla presenza dell'Imperatore. Imperò mi si appresentò occasione di poi, e ne parlai con Granvela, il quale non mi dette risoluzione alcuna, nè darà fino a tanto che non conferisca con Sua Maestà Cesarea. Mi disse bene che per conoscere Sua Santità che non era fatto come si conveniva, che non aveva voluto mandare il suo salvocondotto. Io ne li diedi, e ancora lo tiene, perchè dovendo essere prima con l'Imperatore che non sarò io, potrà mostrarlo, e deliberare quello che vorrà fare, ancora che l'Eccellenza del signor Pier Luigi sa che io gli dissi in Genova che, poichè il Nuncio non l'aveva indirizzato a me, Granvela non voleva più andare. Covos ed il prefato Granvela faranno le feste in Saragozza, e dipoi si invieranno a Valledulit ove l'Imperatore non sarà fino a mezzo gennaio, come essi hanno detto: perciocchè ha fatto andare l'Imperatrice ad un luogo distante circa venti miglia, ove s'è ridotto con pochissimi per non sentir fastidio. Io avendo oggi avuto nuova che la nave Grimaldotta, ove erano le robe, cavalcature e parte della famiglia mia, e degli altri ambasciatori, è giunta a San Felice presso a Palemos, partirò fatte le feste; chè se prima volessi, non potrei per la molta difficoltà

di cavalcature; e così faranno gli altri ambasciatori: e saremo a tempo che l'imperatore verrà a Valledulit, e attenderà ai negozi. Si fa giudizio che Sua Maestà ritornerà questo marzo a Barcellona; e perchè non ho nuova di V. S., salvo per quella dei 14, e qui non sono nuove, ma si aspettano d'Italia, non dirò altro, salvo che a gran pena son vivo, e son tutto pronto ai servizi di V. S.

Di Barcellona, ai 21 di dicembre 1536.

Alla Lettera è annessa una scheda in cui leggesi u modo di Poscritta: — Torraciglia è il luogo ove è l'Imperatore. —

A tergo della Lettera — Ricevuta ai 14 di gennaio.

# XXXI.

# Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore e mio Signore. Da Isole d'Eres e poi da Palamosa scrissi a V. S. R. la Maestà Cesarea e noi altri esser giunti a salvamento: e la subita partita di Sua Maestà per le poste per la volta di Torresiglia, terra vicina a Valledulit poche leghe: ove è la madre e dove aveva da ritrovarsi l'Imperatrice.

Di poi è occorso che essendo partito don Alvaro di qui con sei galere desideroso di fare il Natale in Castiglia a casa sua; e volendo ricompensare la tardità, la quale aveva posta nel partire di Barcellona, si mise in su una burrasca di tempo a voler pigliare capo ad Aurpesa, monte vicino a Valenza otto leghe; ove pervenuto che fosse, avria, voltando su la destra, avuto comodo tempo per andare avanti; ma su questo suo sforzo sovrabbondò talmente l'impeto del vento e l'ira del mare, che con una traversìa li condusse tra Paniscula e Aurpesa forzatamente a percuotere terra; ove prima cinque galere, e poco di poi quella di don Alvaro si perdettero; e il simile saria avvenuto dell'altre nove, le quali aveva lasciate a Barcellona, se fossero state con quelle. Si dice non essere periti più di settanta uomini. Il signor Commendator Covos aveva sopra esse molta roba e argenti: non si sa quanto abbia perduto: ma si giudica che non sia meno di diecimila ducati. Il Conte di Benevento ha perduto ancora assai. Dicono che don Alvaro fu avvertito che non dovesse partir su quello tristo tempo, e che rispose che non era fatto all'antica. che temevano di andare con galere, d'inverno. Onde tra questo errore e quel che fece in non volere combattere le galere francesi quando le incontrò venendo in Ispagna, per la qual cosa di poi la Maestà Cesarea l'ha visto di mal volto, e acremente ripreso, si fa giudizio che debba togliergli le galere; ancora che non si veda per la penuria d'uomini atti a questo esercizio a chi possa darle. La Sua Maestà Cesarea in luogo delle galere perdute farà porre in mare di queste di Barcellona che fece fabbricare or sono presso a due anni.

Ieri venne ancora nuova che in Marsilia erano arrivati altri legni di Barbarossa.

S'intende qui che Sua Maestà ha dato ordine che siano chiamate le Corti di Castiglia in Valledulit: e credesi che di poi se ne ritornerà nel regno d'Aragona, per dar spedizione all'altre, e di poi si condurrà a Barcellona, ove meglio potrà vedere e provvedere alle cose d'Italia e alla guerra; ancora che si continui a dire che passerà di nuovo in Italia, il che non par verisimile.

Di Barcellona, alli xxiv di dicembre 1536.

Delli fanti che dovevano levare di qua le galere del principe per passare in Italia se ne sono sbandati parte, per che il principe non ha voluto ammettere quelli che gli pareano mal condizionati, onde non arriveranno al numero che si doveano imbarcare.

### XXXII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Io ho scritto a V. S. dall'Isole d'Eres, da Palemosa, e di poi da Barcellona due lettere.

Oggi che sono giunto in Saragozza, avendo io dato ordine al Maestro de'Corrieri che ritenesse qui le mie lettere, ho ritrovati tre plichi di V.S., uno dei XV, l'altro dei XXIII, ed il terzo dei XXIIII di novembre. E quanto a quel che Monsignor di Faenza scrive, e quel che in sostanza dice Monsignor di Macon, rispondo che a questa Imperiale Maestà è parso di aver parlato assai, e dimostrato la buona sua volontà di pace per beneficio della cristianità, e per i preghi di Sua Santità; e secondo che mi par conoscere, ancor non si vede che il Re Cristianissimo abbia risposto alli particulari che io scrissi di Genova per quel Corriero che andò alla Sua Cristianissima Maestà, li quali la Cesarea Maestà prima aveva posto in scritto a V.S. in Nizza, e di poi

aveva replicati a me e diminuiti tanto che meritavano a mio giudizio, se non conclusione di accordo, almeno risposta. So che il portar avanti allo Imperatore una risposta generale che contenga solo, che Sua Maestà Cesarea non ha voglia d'accordarsi, e che dà (sic) la lunga, sarìa un farli credere d'essere beffato; e s'adireria molto più che non si placheria. Laonde è necessario che il Re Cristianissimo, volendo pace, parli d'altra maniera. Io sarò con Sua Maestà Cesarea, e con quella desterità che saprò, toccherò quel che mi parerà utile e opportuno, e ne darò pieno ragguaglio a V. S.; dalla quale aspettavo d'intendere per le sue de' XXIII e XXIIII quel che s'era ritratto più avanti da Monsignor di Macon circa questo negozio della pace, perchè così mi diceva nelle sue delli XIIII, che io insieme col salvocondotto ebbi a Palemos, e così mi replica in queste delli XV.

Parlerò di novo della Badia di Monferrato, siccome scrissi da Palemos a V. S., certificandola che la cosa stava pendente.

La scusa del signor Sforza ho fatta in fin in Palemos proprio nel modo che V. S. mi scrive che Sua Santità desidera, perchè invero mi pareva che bisognasse farla, non parendo così credibile la infirmità. Di novo ne parlerò con Sua Maestà, e son certo che la libererò d'ogni sospizione, sì come liberai Covos e Granvela. Io ricordo ben a Sua Santità che non ritardi a mandarlo,

¹ Nel Carteggio Farnesiano è la minuta della lettera, che citasi qui, del Recalcato data addì 14 di novembre del 1536. Vi è detto che Paolo III stava allora ragionando della pace col regio ambasciatore Monsignor di Muscon. — Il salvocondotto, di cui parla l'Autore, era stato rilasciato dal predetto ambasciatore di Francia, e dovea servire al Grauvelle appunto per condur le pratiche della pace. Esso venne spedito da Roma col mezzo del Conte di Cifnentes al Nunzio Apostolico, perchè ne facesse la consegna al Granvelle. (R.)

perchè sarà utile a molte cose. Quel che io sia per fare in onor e in utile del prefato signor Sforza li effetti lo dimostreranno. E dico a V. S. che in quelli ultimi giorni in Genova restai satisfatto di Sua Signoria, e ne ho grande opinione; e se viene ho speranza, se mi crederà qualche volta come mi ha promesso, che Sua Santità sentirà tal odore della sua virtù che ne resterà contenta.

Delli apparati del Turco che Ella mi avvisa, e della pace parlerò con ogni veemenzia, e desidero che sia piacere di V. S. di mandarmi alcuna volta copia delli avvisi.

Delle accoglienze fatte allo Illustrissimo signor Pier Luigi da Sua Maestà Cesarea renderò grazie, e insomma farò quanto Ella mi commette nelle lettere delli XXIII e XXIII. Domattina seguirò il mio viaggio, e fra otto giorni sarò alla Corte. È piovuto tanto fuor dell' usato, che le strade son pessime. Li Ambasciatori sono ritardati in Barcellona, e io ancora, sì per provvedere al bisogno delle cavalcature e d'altro, come perchè ne era detto che fin a mezzo questo mese Sua Imperiale Maestà non sarìa in Valledulit; e qui s'intende che ancora non vi è venuto.

Quanto alle cose mie, cercherò stare con l'animo quieto, se non potrò con quel bono ch'ella mi scrive che io stia; e crederò che un giorno Sua Santità s'abbia da movere a compassione. Aspetto con avidità d'intendere li successi d'Italia.

V. S. si contenterà supplicar a Sua Santità che nel Priorato, del quale fece grazia al Ruffino, si ricordi del Maestro de' Corrieri di Siragozza, omo molto da bene e ben visto dallo Imperatore; perchè è convenuto di dar la metà al Ruffino, e l'altra col titolo serbare per un suo fratello. Questo lo dico, perchè certi Spagnoli, con falsa imputazione d'esser stati ritenuti a Tolon, cercano di aver il titulo in persona loro.

Come di Barcellona scrissi, lo Imperatore ha chiamate le Corti: e ora intendo qui per avventura anderà a tenerle a Madrid, perciocchè in Valledulit è una estrema penuria. Credesi poi che sia per tornar a Monson; benchè opinion di alcuni è che non a Monson, ma qui in Siragozza terrà l'altre Corti d'Aragona e Valenza, e quelle di Catalogna in Barcellona. E a V. S. bacio le mani.

Di Siragozza, alli xi di gennaio 1537

A tergo — Ricevuta a' 12 di marzo.

#### XXXIII.

#### Al medesimo.

La Maestà Sua mostra su le cose di Siena venire bene, e duolsi non aver risposta dal Conte. Covos e Granvela dicono che aspettavano solo intender da Sua Santità il modo come poteva farsi. Nel mio venir qui incontrai Sua Maestà nel camino che andava a caccia, e discorrendo varie cose mi disse quanto al parentato era prontissimo,<sup>1</sup> e non aspettava altro che avviso dal fratello; il quale credeva che fusse per consentire senza difficultà, ma che delle cose di Siena non sapeva divi-

¹ Trattavasi fin d'allora di dare in sposa al nepote del Papa, Ottavio Farnese, la figlia naturale dell'Imperatore, Margherita d'Austria, che in gennaio del 1537, era rimasta vedova dell'infelice Alessandro de' Medici. A' 9 aprile di quell'anno il Protonotario Recalcati scriveva in nome del Papa a Monsignor Giovanni Poggio Bolognese, Collettore Apostolico in Spagna, essere « circa quindici di che il Marchese d'Aghilar avea resuscitata la pratica del parentado della figliuola della Maestà Cesarea col « signor Ottavio, dicendo aver commissione di Sua Maestà di tirarlo « avanti, ec. » Le nozze, onde trattavasi, ebbero effetto nel settembre dell'anno conseguitante. (R.)

sare come potesse bene riuscir senza ponervi dell'onore e perder del tutto li animi di quelle genti senza conclusione del fatto.

Dimostrò che neanco Sua Santità doveva rendersi difficile a Parma e Piacenza, potendo con la dote comperar qualche altra cosa e utile alla Chiesa: e con tanto più calor quanto che Sua Maestà pretende qualche ragione su le dette terre.

Ieri l'Oratore di Venezia ebbe lettere da'suoi Signori, e la cifra diceva che Nostro Signore era accordato col Cristianissimo, e che facesse diligenza di penetrar qui, se la Regina faceva pratiche d'accordo, e che subito spedisse corriero. Sua Santità interpreterà il significato. Mi pare nuova di molto momento, ma Sua Santità non si scuopra, perchè saprò più avanti per una via fidelissima e vera.

Ho cercato di levar di fantasia allo Ambasciatore di Venezia che non vi era pratica alcuna di concordia, acciocchè i Veneziani non facessero qualche tiro. Per via di Siragozza era venuta all'orecchie sue e mie che qui era uomo sconosciuto che tramava pace. Scriverà a' Veneziani che si è detto, ma dirà che non lo crede, come nol credo io.

Covos e Granvela hanno fatto gran resentimento con il detto Oratore, mostrando che i Veneziani volentieri abbino consentito che si cavi danari di Venezia per Filippo Strozzi, e da l'Ambasciatore di Francia per far li fanti a Bologna.

Io ritraggo dalli ragionamenti avuti con Sua Maestà e con li suoi che, se Sua Santità volesse, come potria, astringer il Cristianissimo a venir alla pace, Sua Maestà farìa verso Casa Farnese segnalata dimostrazione per la loro grandezza; e mostra di creder in qualche parte che Sua Santità sia convenuta col Cristianissimo, ma

crede che la cosa non sia tanto avanti che ancora non sia luogo di rimediarla. Si dolgono che Sua Santità, avendo fatto il Cristianissimo lega con il Turco, non se gli discuopra contra; accennando che dove hanno sempre scritto alli Principi Cristiani mirabilia della santimonia di Sua Santità, ora non si possono disponere a scrivere in contrario per offesa che potessero ricevere. Sua Maestà siccome più del solito mi par anco desideroso della pace, e in primis star in buona convenienza con Sua Beatitudine, così mi ha esortato a far buoni officii e ricordare a Sua Santità che se a Dio piacesse concluder questo accordo, faria per Casa Farnese cosa che sarìa molto rilevata. Voglio ben dire che il Cristianissimo ha grande obbligo a Nostro Signore, perchè se Sua Santità gli avesse mostrato il volto, come poteva, forse che la Maestà Sua non saria così disposta alla pace come era avanti, dopo che ha veduto che l'Imperatore non risponde alle particulari offerte dello Stato di Milano, ma sta tanto sul gagliardo che non cura più di concordia.

Li apparati del Turco non si credono da Sua Maestà così grandi, nè per timore di questo si move punto a condiscender alla pace; ma solo per satisfar a Sua Santità e alla propria sua intenzione tutto rivolta al beneficio della Cristianità. La Santità Sua ha bene da rimirar, come so che fa, Monsignor mio, alle necessità presenti e alla conservazion della sua santissima fama. Certa cosa è ch'io abborrisco tutto questo intendimento (s'è vero del Cristianissimo con il Turco) che se constasse a Sua Santità, e non se ne risentisse più che mediocremente, io crederei che nessuna cosa le potesse succeder felice nel suo Pontificato. Per mio poco giudizio Sua Santità ha da non desperar l'Imperatore, ma star neutrale, e far ogni cosa per la pace, e nelle cose di Fiorenza non ha da mostrar passione ec.

Alli 28 del passato comparse il Vescovo di Furlì, e Messer Cherubino già ambasciatore del Duca di Fiorenza alla Maestà Sua. Per quanto si può intendere, il Vescovo è venuto a nome di Cosmo e dello Stato che regge. Messer Cherubino a nome della Duchessa, ma con lettere del signor Alessandro Vitelli, e del Cardinal Cibo, quale domanda che Cosimo sia confirmato Signore per soddisfazione di quelli che reggono, e accenna assai scopertamente il parentado del detto Cosimo con la Duchessa.<sup>1</sup> L'altro dicea contro le sopradette lettere che quasi sono simili al suo parlar che il signor Alessandro Vitelli è per tener ad instanzia di Sua Maestà la fortezza e esser fedel servitore, quando che si disponga che Casa Medici resti signora; ma che se pensa di ponerla in libertà, che ci vuole lasciar tal segno che Fiorenza in perpetuo si ricordi di lui. Questo è quanto ho potuto cavar dalli ragionamenti che ho avuto con uno di essi, e ancor questo ho potuto penetrar da altri buoni lochi. Imperò ancora che Sua

1 Cosimo de' Medici aspirava alle nozze della Duchessa Vedova Mar-

gherita d'Austria, la quale, come accennammo sopra, s'impalmò poscia ad Ottavio Farnesc. La prementovata lettera al Poggio del 9 aprile 1537 rivela le trattative, intavolate, già per dare a Cosimo la Vittoria Farnese mpote di Paolo III. Dicesi in quella lettera come il Marchese di Aghilar tenesse parola al Papa anche - della coniugazione della signora Vitto-· ria figlia del signor Pierluigi, con el signor Cosmo; ma ne parlava fred- damente, mostrando più presto di parlarne per quel che altre volte ne · fu già ragionato, che perchè habbia avuto nova commissione dalla Maestà - Sua. A questo parentado con Cosmo (segue la lettera) nè sua Santità - ne il signor Pierluigi ha prestato molto l'orecchie, non vedendolo più . stabilito in quel Stato che tanto, et non sapendo quel che Sua Maestà - sia per risolversi de'fatti suoi, et massime ricordandosi Nostro Signore del · discorso che da Genova scriveste sopra il fatto del dicto Cosmo: di mo-. do che vedendo il prefato signor Marchese che a questo poco si attende-- va, ha mostrato non curarsene molto. - Vennero pertanto abbandonate le trattative; e Vittoria Farnese sposò poi, come è noto, Guidobaldo Duca d'Urbino. (R.)

Maestà abbia più volte sopra questa materia consultato, non ha presa deliberazione. Si giudica che farà larghi partiti al signor Alessandro parendogli che metta più conto il tener ben contento lui che Cosimo.

Par che Sua Maestà stia bene sicura, per le parole di Messer Cherubino, che il signor Alessandro si tratterrà fino alla risposta che Sua Maestà gli manderà. Al parentado non si crede che Sua Maestà sia per inclinare. È possibile a poter avisar con questo corriero la risoluzione che Sua Maestà prenderà, perchè presa che l'avrà subito spedirà ec.

Covos e Granvela mi hanno detto che furono mandati a Bologna uomini di Fiorenza per far gente, e che li fu fatto intender che se ne andassero. E in un medesimo tempo poi Filippo Strozzi dette danari in Bologna, e non gli fu vietato. Risposi che l'avviso o relazione doveva esser di gente passionata e scontenta, e forse da persone le quali col mostrar che sua Santità favorisce le cose de' forusciti forse dependenti da Francia, vorriano che Sua Maestà deliberasse subito a beneficio di quel Governo dal quale essi traggono utilità, e restano eminenti alli altri. A queste parole restarono tutti sospesi, si rimirorno l'un l'altro, e poi concordi dissero che non credevano tal cosa. Alle altre partite loro e dell'Imperatore avevo prima risposto, e risposi allora convenientemente, e me ne soddisfeci, chè mi parve di riportarne frutto.

Io visitai la Imperatrice, e la supplicai ad esortar la Maestà Cesarea a venir a questa desiderata e santa pace; la quale mi rispose che l'aveva fatto per lo passato, e che di novo non mancheria di esortarne Sua Mae-

¹ Cioè al parentado di Cosimo con Margherita figlia dell'Imperatore. (R.)

sta Uesarea, con tutto che affermasse averla trovata sempre molto ben disposta.

Li Genovesi fanno pratica che Sua Maestà Cesarea conceda privilegio che il loro Doge possa levar una berretta Ducale, o la medesima, o altra simile a quella che è solito portar il Doge di Venezia: e si spedisce la concessione.

Mi è riferito che Sua Maestà ha fatto partito con alcuni mercanti genovesi sopra una bolla da ottenersi da Nostro Signore, ma non mostrano che sia la cruciata.

Per lettere di Siviglia delli VII di questo ci è avviso esser state prese da' Francesi tre navi cariche di mercanzia ch'è indicata perdita di 40 mila ducati in circa. Cinque insieme erano partite da San Luchero e da Calis per Nombres de Diù camino del Perù. Le due si salvarono: le tre dette furono prese. Dicono ancora per le medesime lettere che un'altra nave che veniva da San Domenico, porto di quell'Isola, arrivò a Villa Nuova, Porto di Portogallo, e lì scaricò buona quantità d'oro ch'ella portava. Partita di poi non molto lontano da quel loco fu assaltata da' Francesi e similmente presa.

Ho parlato con questi Signori, e a buon proposito della detenzione delli due fratelli de' Medici nel Castello di Milano, e per quello ch' io posso comprender non si troverà cose in loro per le quali abbino a temer di vita. Potrìa ben esser che durante questa guerra si giudicasse a proposito non li lasciare. Imperò s'aspetta lo esamine dal signor Marchese del Vasto, col quale io farò qualche buono e colorato ufficio: e a Messer Agosto non mancherò, come non ho mancato fino a qui, d'ogni aiuto e ricordo.

Perchè questi Signori dovevano spedir corriero, siamo caduti tutti in questo errore di non inviar le lettere a

Barcellona acciocch'elle fusser portate dal primo che passasse. Ora per non indugiar più ho deliberato inviar queste a Barcellona, e duplicarle per il corriero che Sua Maestà doverà spedir presto con la risoluzion delle cose di Fiorenza.

Domando una vacante o vacatura al Papa, della quale Messer Alessandro informerà V. S. La prego ad affaticarsi a beneficio mio, s'ella averà effetto.<sup>1</sup>

## XXXIV.

# SS. D. N. PP.

Beatissime Pater post pedum oscula sanctorum. Ancora che mi pare che l'ultima parte della cifra ricercasse corriero a posta, non di meno con l'occasione che ho avuta della grave infermità di Pietro Suarez di Valasco figlio del Contestabile di Castiglia ho presa questa spesa sopra di me, e a questo effetto mando a Burgos Messer Niccolao Gaona già servitor di Vostra Santità in minoribus acciò che stia preparato o per venir esso in persona, se ha animo di usar diligenzia, o mandare corriero. Io supplico Vostra Beatitudine che poi che e per lettere e a bocca dal signor Pier Luigi mi ha fatto scrivere e dire che vuol provvedermi di qualcosa bona, che non mi manchi in questa grazia ch' io le domando: perchè oltre che mi farà in perpetuo atten-

<sup>1</sup> Questa lettera, ch'è da ritenersi diretta anch'essa al Ricaleato, fu scritta in cifra il 1 febbraio 1537 da Valledulit, ove fu ritenuta fino al 10. Non pervenne alla Segreteria Apostolica che il 4 di aprile. — L'archivio dello Stato Parmense possiede il decifrato, che ora presentiamo ai Lettori. (R.)

dere al suo servizio con ogni quietitudine d'animo, e dandomi da vivere non averà da darmi di quel di borsa, farà ancora conoscere che poi che mi ha giudicato degno ch'io la serva in questo onorato officio, vole ancora tenere qualche conto di me, e mostrare che se mi ha diviso l'officio del Nuncio, e non mi ha data la Collettoria, non è per mio fallo, nè per mala volontà che Vostra Beatitudine mi tenga; la quale io supplico con ogni devozione che degnandosi di considerare le spese e il travaglio che ho avuto, e anco quanto questa sua liberalità le torni ad onore, si disponga a farmi questa grazia intera, e sia certa che non si pentirà mai d'averla fatta. E riverentemente bacio li piedi di Vostra Beatudine.

Di Valledulit, alli ıv di febbraio 1537.

Perchè il detto Pietro Suarez non morì secondo che era l'opinione, s'è divulgata qui in corte la sua grave infermità e è venuta all'orecchie di Monsignor di Granvela il qual desidera alzar il figliuolo, e essendo quel giusto uomo che è amator del ben pubblico e devotissimo a Vostra Santità, io la supplico che si contenti metter in persona del figliuolo tutta questa vacante, o se caso viene che moia, riservata la medietà di pensione a me: e la supplico di core che lo faccia, perchè dal detto Monsignor di Granvela ne può aspettare grandissima gratitudine e opere laudabili, e volendo Vostra Santità far questa grazia a lui la supplico che mostri di farla motu proprio, acciocchè come tale pervenga a notizia della Cesarea Maestà. E a V. Santità devotissimamente bacio li santissimi piedi.

Alli x del suddetto.

Ho di poi avviso di Burgos, come il detto Pietro Suarez è morto, e li suoi lo tengano occulto, e che di già hanno spedito a Roma per li beneficii.

## XXXV.

# A Monsignore Recalcato Segretario ec.

Io risponderò appartatamente alla di V. S. delli 5 di dicembre, per la quale ella mi avvisa che Nostro Signore ha dato titolo di Nunzio al Poggio e tre Regni appresso, e che l'ha fatto per interesse suo proprio e che sarà gioco di poche tavole. Monsignore, io voglio lasciar di narrare i principii di questo mio Nunciato: ne'quali prima della Collettoria di poi delle facoltà debilissime e non usate da me per vergogna, averei da dire assai: voglio pretermettere ch' io fui in Spagna or sono vicini due anni come un'ombra di Nuncio, e che il Poggio fu Nuncio e Collettore: e che partito io di Spagna, li furono ampliate le facoltà e dato titolo di Nunzio alla Imperatrice, e per conseguente fu dimostrato che io era cento gradi inferiore a lui; passai da Tunis in Sicilia e Napoli. Qui non voglio estendermi in raccontare i torti ch'io ricevetti, se torti si possono domandare le opinioni e volontà delli patroni. Venni poi a Roma e dove mi fu scritto a Napoli da V. S. che giunto in Roma sarei riconosciuto da Sua Santità di tante fatiche e spese, me ne partii nel modo che io vi arrivai. Fui di poi in Provenza con quella comodità che V. S. ha in parte provata: e vi stei infermo, dove per ristoro aspettando qualche sovvenzione o compassione della mia infermità causata da quel che V. S. sa benissimo, mi fu scritto che quando io stessi mal disposto · che me ne potrei tornar a Roma: quasi che lo aver a tornar 600 miglia indietro m'avesse a dar la sanità; chè saria pure stato più ragionevolmente scritto ch' io

mi fussi ritirato in Avignone, o in qualche terra vicina, e mandatomi il modo da poter curarmi. Passai a Genova: quel che in quel mezzo avvenne per ricompensa di tanti guai V. S. che lo disse a Messer Alessandro, ne sa il tutto. Ebbi in Genova sue lettere, ove mi diceva che durante il partito con la Camera Apostolica Nostro Signore non vedeva come poter darmi la Collettoria: nè similmente come poteva rivocar le facoltà del Poggio, le quali aveva ristrette alle sedi vacanti; e che in breve rimarrei soddisfatto di tutte due. Son

· Questa sera in presenzia mia il nostro III. Sig. Pier Luigi ad in-- stanzia di M. Alessandro Guidiccione vostro ha caldissimamente parlato · a N. Signore della Collettoria per V. S. e della revocazione delle fa-· cultà del Poggio. Sua Santità gli ha risposto molto amorevolmente, ma · che saltem fin che dura il partito ultimamente fatto fra 'I detto Poggio · e la Camera delle sedi vacauti, non vede poter far altro di detta Col-· lettoria, ne manco poter in tutto revocare le dette facultà, per non · mozzarli il naso, et metterlo in disperatione in pregiudizio di S. B.; ma · che ben le restringerà che non le possi usare se non nelle Chiese va-· canti. Il che stante la presente distribuzione, resterà come in niente, · e alli Collettori pare che ipso jure spetti la facultà nelle Chiese va-· canti. V. S. fra questo mezzo osserverà li modi del detto Poggio per · chiarirsi degli andamenti suoi. Ma imperò faccia di modo che non paia · che l'uomo proceda contra di lui alla scoperta come nemico; perchè · Sua Santità manderà poi uomo che non sarà nè Gio, di Montepulciano, nè persona, della quale V. S e io non siamo per restare ben soddisfatti -

Manca alla minuta la data, che dovrebb' essere degli ultimi giorni di ottobre del 1536, vale a dire anteriore di poco alla partenza di Pier Luigi da Roma per Genova, ove rimase fino al 12 del successivo novembre. Affermando l'Autore di aver ricevata questa lettera in Genova, d'onde parti egli stesso tre soli giorni dopo il Farnese, è chiaro che il discorso col Papa in favore del Guidiccioni non potè esser tenuto da Pier Luigi se non prima di mettersi in cammino per la capitale della Liguria. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La lettera, cui si riferisce l'Antore, scrittagli dal Reculento è la seguente, della quale conservasi la minuta nel Carteggio Farnesiano di Parma:

<sup>«</sup> Molto Reverendo Signor mio osservandissimo.

giunto in Spagna e poi che le sedi non sono più vacanti, mi scrive V. S. che quelle son riservate a me con la Castiglia, e al Poggio son dati tre Regni e della Imperatrice è fatto Nuncio allo Imperatore. Sia benedetto Iddio, poichè io vado così migliorando di condizione: chè ancora che non fusser provviste le chiese di pastore, so far conto che Tarrazzona, Tortosa, e Elna non sono in Castiglia. Il partito della Camera Apostolica durerà tanto quanto al Poggio parerà, perchè sarà in potestà sua avendo dato sedici mila ducati avanti per riscotere i debiti per quella somma che ha espresso, di far che la cosa duri, e così vada poichè è tanto benemerito; e poi che Sua Santità per interesse suo (anzi per lo danno suo) vuol toglier la reputazione ad un suo ministro e lasciarlo in continua afflizione, debbo io credere che costui non cesserà mai di preporli partiti: e così verrò ad esser deluso e sarò a peggiori termini ogni giorno; se l'utilità fusse ben misurata per avventura si giudicherìa che io potessi in un giorno far più utilità alla Sede Apostolica e a Sua Santità stando con riputazione che non in dieci anni esso: e potrei ancora (poi che s' ha riguardo a questo) darli più frutto della Collettoria avendo le mani astinenti, e facendo quel che conviene, che non fa altri. Sua Santità sa molto bene quel che mi promesse, e quel che è debito, e V. S. ricordandosi di quel che debbe, ha da pigliar altra protezione di me di quella che fa; e ha da aver per costante ch'io l'ami più che qualsivoglia altro suo intrinseco ministro, non che il Poggio; e che stando qui procurerò per Lei tal cosa, e sì li gioverò in tutte le cose che ne rimarrà non solo contenta, ma confesserà d'avermi obbligazione. E poi che io sono ridotto a termine che in luogo di riconoscimento, o di remunerazione, mi conviene porger preci per la reintegrazione

dell'onor mio, io prego V. S. che mi faccia dar la fatica della Collettoria e delli salarii; e di tutto quel che è il dritto del Collettore se ne faccia quel che Sua Santità e V. S. vole, ch'io non domando altro, salvo che in due volte ch' io sono stato Nuncio in Spagna, dopo tanti aspri travagli di corpo e di mente, dopo l'aver distrutta casa mia, io sia Nuncio come sono stati li altri; questo, meno ch'io non abbia frutto di Collettoria: questo domando, parendomi onesto, e avendomelo Sua Beatitudine promesso e V. S. confermato. La quale sapendo s'io son servitor di core al Papa, e se io son trattato fuor d'ogni dovere, debbe far sì ch'io non resti con questo scorno; e debbe considerar che più stringono i legami dell'amicizia che le false parole del Tesoriero, o d'altri; ricordisi quel che è passato tra noi, e misuri il caso mio co' suoi successi. È pure un bel vedere che il Nunzio e Collettor del Papa vada facendo pratiche perchè la Bolla delle mie facoltà non mi si renda sì presto dal Consiglio, ov'ella è presentata, e ch'io sia qui a man giunte disonoratamente! è anco un più bell'udir che questi signori e cavalieri della Corte ragionino largamente di questo e ridinsi de'casi nostri! Io ho usati tutti li termini amorevoli, e l'ho visitato e sempre parlato di lui onorevolmente: che averei ben campo di parlar altrimenti, perchè non posso resistere alle querele che mi son porte di lui. Io lo scuso, l'onoro e faccio quel che V. S. mi ha comandato nelle sue lettere, acciocchè si conosca tanto più la virtù dell'animo mio di sapere tollerare e star immobile a tante percosse. Le quali, o vinceranno me, o io vincerò loro. Io che non sono molto lungi dal mio fine.1 nè V. S. debbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mons. Giovanni Guidiccioni aven allora soli trentasette anni; onde, dicendo di non essere molto lungi dal suo fine, non poteva intendere che per cagione delle sue infermità, che poi a quarant'anni lo sospinsero nel sepolero.

essere dal suo: ciascuno di noi due avrìa da travagliar ora mai più per la salute dell'anima che per la comodità del corpo. Se l'onor mio mi sarà reso, mostrerò che l'avarizia non mi punge: quando anco Sua Santità non lo faccia, nè V. S. lo procuri, non me ne dispererò, e sarà forse cagione ch'io complirò quello che da più savio intendimento sarà conosciuto per migliore. E a V. S. fraternamente mi raccomando, e di verace core me le offro.

Non voglio mancar di dire che essendo giunto quel che viene con la Bolla di San Pietro, e rivocandomi le facoltà, me la passerò alla leggiera d'ogni cosa; se a Sua Beatitudine piacesse riconvalidarmi le mie facoltà non ostante la Bolla della fabbrica, o qualsivoglia altra cruciata concessa o concedenda, me ne faria grazia: e così similmente reconvalidar le dette mie facoltà nella collazione de' beneficii, attento che per una regola d'agosto le revochi e suspendi per cagione delle aspettative; V. S. può considerar come io sono ridotto.

Di Valledulit, alli xvi di febbraio 1537.

# XXXVI.

SS. D. N. PP.

Beatissime Pater post pedum oscula sanctorum. Io supplico Vostra Santità che con la sua gran prudenzia voglia considerare, che sì come questa divisione dell'officio del Nuncio è insolita, così ancora porge materia di parlare, e pregiudica non mediocremente all'onore e alli negocii di Vostra Santità. Quel che a me rechi d'in-

comodità e disonore tacerò, perchè voglio aver riguardo a quel che richiede il decoro della Santità Vostra; solo dirò che il vedermi tanto esautorizzato ha prestata occasione al Consiglio di Castiglia, al quale di necessità chi vuole usar le facoltà convien che presenti la Bolla. di limitarmi con grande indignità della Sede Apostolica le facultà, della maniera che Vostra Beatitudine potrà far vedere al Reverendissimo Ghinucci o Simonetta, che ne le mando 1 acciocchè possa risentirsene, se così giudicherà a proposito. M'hanno ritenuto la Bolla fino a ieri, finalmente me l'hanno poi mandata nel modo che si può vedere, e ancora non sono resoluto d'usarla, parendomi esser carico della Sede Apostolica. Me ne risentirò con l'Imperatore, ancor ch' io creda, per l'impressione che gli sarà stata messa in capo, di far poco frutto. Il Cardinale di Toleto, non pure in questo, ma in tutte le cose ecclesiastiche (secondo che da molte persone degne di fede di qualità m'è riferito) fa peggio delli altri: e so che fa lo sdegnato, per averli Vostra Santità ridotto l'indulto all'alternativa; e perchè, come intendo, vuol male al Cardinale Santa Croce, ha fatto scrivere da un teologo a Covos che non è bene che l'Officio novo si reciti in Spagna, perchè sarìa un resuscitare la setta luterana, e un dividere li ecclesiastici. Torno alle facoltà, e dico, che togliendomi le espettative la collazione de' beneficii, il Consiglio la metà delle facoltà, e il Poggio li tre Regni, e la Fabbrica e Cruciata (che si concederà gran parte d'esse), supplico Vostra Beatitudine che si contenti di riconvalidarmi la Bolla. che, non ostante l'espettative, possa conferire li bene-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entro la lettera trovasi in foglio staccato una nota col titolo « Apuntamientos et resolution del Consejo para el Nuntio de su Santidat Joan Guidicion electo forosempronien » che in sostanza sono le limitazioni impostegli dal Consiglio ec.

ficii: e così un Breve con qualche facoltà di Penitenziaria, non comprese nelle suddette. Della Collettoria La supplico a farmi grazia, e perchè non creda che mi mova altro che l'onor mio e l'interesse di Vostra Beatitudine, mi contento di pigliare il carico d'essa senza salario o profitto alcuno; e abbia per costante che da costui e da chi tien con seco Vostra Santità è ingannata, così nelli fitti delle sedi vacanti, come nelle composizioni delli spogli. E a Vostra Beatitudine umilmente bacio li santissimi piedi.

Di Valledulit, alli xx di febbraio 1537.

# XXXVII.

A Monsignore Recalcato Segretario ec.

#### COPIA CONTEMPORANEA.

Alli 14 del presente ricevei le di V. S. delli IV, XI e XVII del passato; e 'l giorno avanti il Canonico Ajala me ne aveva portato una delli XXVIII di novembre. Rispondo prima alle cose di Fiorenza. Lo Imperatore dice aver vedute lettere che il Vescovo di Pavia, oltre le commissioni che V. S. mi scrive, ch'egli ha avute da Sua Santità, aveva cercato di sovvertir li animi di alcuni di quelli cittadini Fiorentini, e andava tentando di tirar quella città alla devozione della Sede Apostolica: il che gli dà tanto maggior maraviglia quanto dice non convenirsi alli Pontefici entrar in su queste pratiche temporali; ed in su questa materia mi dicono Covos e Granvela che il detto vescovo dimandò di parlar appartato al signor Alessandro Vitello, e che al cardinal Cibo non piacque, e però non ebbe effetto:

e che il Conte di San Secondo tre giorni avanti era passato per Firenze, e fatto quei mali offici che poteva; e ciò causava perchè l'Imperatore non aveva voluto supplicar Sua Santità d'un cappello per il prefato vescovo.<sup>1</sup>

Soggiunsero appresso che pareva sospettoso e pur troppo duro che Sua Santità a' preghi dell'Ambasciatore Cesareo non si fosse remosso del mandar altri in luogo del vescovo di Pavia: il quale, sì per la fazione, come per il parentado col signor Alessandro, recava sospetto. Dissemi ancora Sua Maestà, e di poi i predetti signori, che avevano come cosa certa che all'uomo mandato di Firenze per far gente a Bologna era stato fatto comandamento che si partisse, e che Lorenzo de'Medici era stato recettato e tollerato che facesse e traesse fuora buon numero di genti.

Io risposi a Sua Maestà con tanta veemenza al primo capo ed a questo ultimo, e con sì vive ragioni le dimostrai che tutto ciò causava da maligni spiriti, i quali. oltre la discordia, che per la loro malignità e mala contentezza cercavano di seminar tra Sua Maestà e il Nostro Signore, facevano per farlo venir presto alla conclusione in favore di quel Governo, il quale essi principalmente amministravano, e senza essi non pareva. lor bel gioco di rimanere. S. M. mostrò con la taciturnità tutti i segnali che questa ragione li quadrasse, e compresi che Covos e Granvela non dovevano averli riferito quello che già dieci giorni fa avevo lor risposto in questa materia, come nella mia tenuta fino alli dieci si può leggere. Vero è che Sua Maestà racconta ch'essendosi di ciò doluto il Conte, Nostro Signore ha risposto che monsignor di Pavia non aveva tal commissione

<sup>1</sup> Monsignor Gian Girolamo Rossi. Vedi Pezzana, tomo VII, pag. 665. (R.)

da Sua Santità. Mi stesi poi in querelarmi modestissimamente che Sua Maestà non fosse fino qui certificata della bontà e prudenza e buona mente di Sua Santità. Quanto al domandar di parlar appartato al sig. Alessandro, non mi pareva altro che cosa ordinaria, essendo cognati, i quali non pareva conveniente che facessero le cose loro palesi agli altri, e che io credevo che tutte fossero invenzioni. Ed all'altra parte del Conte risposi che, sì come forse si sarà partito con mala sodisfazione, sarà possibile che abbia sparlato qualche cosa, ma le sue inconsiderate parole e improvviste non debbono dar imputazione a Sua Santità.

All'ultimo capo di remover il vescovo e mandar altri, risposi che avendo Sua Santità deliberato che andass' egli, sarìa parso disonore, anzi infamarlo (e pur è prelato), a far altrimenti: fu replicato da ogni banda, a tal ch'io concludo che non sono senza suspizione, ma par poi che la contribuzione e confederazione contro il Turco induca la Maestà Sua ad accettar in buona parte tutto quello che è successo. La risposta di Sua Santità è piaciuta e stata giudicata degna di vero e buon pontefice: solamente di contribuir è parso poca, massime risonando la fama che il Turco sia risoluto d'invadere l'Italia per la via del Friuli. onde per farli da quella resistenza desidera Sua Maestà che Sua Beatitudine in tal evento concorra a qualche altra spesa: e come altre volte fu fatto nella lega di Bologna, da ora si accumuli qualche somma di denari, e si deponga a fine che stia preparata per poter più comodamente ne' casi subiti resister a ogni impeto, e alla violenza del Turco.

Sua Maestà è risoluta mandar uomo a Sua Santità con facoltà di poter firmar capitoli con quella.

Quanto alla pace, Sua Maestà ratifica con sincero

cuore quello che altre volte ha detto; cioè che li pare a proposito della Cristianità: e per questo rispetto, e per sodisfar a Sua Beatitudine è prontissima alla esecuzione di essa; li pare bene strano che non avendo risposto il Cristianissimo alle particolari offerte di Sua Maestà. Sua Beatitudine non se ne sia risentita. La sospensione dell'arme conosce significar il danno suo. perciocchè volendo il Cristianissimo assalire la Fiandra. la quale da Sua Maestà sarà difesa con pochissima spesa, benchè già i Fucari i per un partito fatto con Sua Maestà vi hanno rivolti li cento mila ducati, volendo dico assalir la Fiandra, nol può far senza grossa spesa: sì come non può nè anco far la impresa dello Stato di Milano senza spender incomparabilmente più che Sua Maestà, la quale per avventura si risolverà guardar le terre per frustar con poca spesa il Cristianissimo. Raccolgo adunque che alla pace verrà bene, ma alla sospensione delle armi di mala voglia; e però chiunque sia che vien a trattar questo negozio è di bisogno che comparisca con qualche cosa in mano della volontà del Cristianissimo, o con qualche partito ragionevole preposto da Sua Santità.

Sua Maestà mi afferma aver avviso che il |Cristianissimo dice che senza altra sicurtà di Sua Maestà vorrà il Stato di Milano.

Quanto al Concilio, ode volentieri che Sua Santità perseveri nel suo buon proposito. Piace a Sua Maestà che si dimandino le galere e i navilii ai Cavalieri di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fucari o Fuggeri, famiglia che da umile stato coll' arte del cambio divenne ricchissima; e fu in Germania nel secolo XVI quel che oggidì i Rotschild in gran parte d'Europa, Furono da Carlo V creati Conti del-Plinpero, e più tardi ebbero titolo di Principi. Esistono tuttora in Baviera la casa principesca de' Fugger-Babenhausen, de' Fugger Kirchberg; Fagger-Gloet; Fug. er-Kircheim ec. con ricche possessioni in Baviera e uel Wustemberg.

San: Giovanni, ed accetta di buona ciera l'offerta che Sua Santità ha fatto di persuader i Veneziani che palesemente, o secretamente, si aderiscano con Sua Santità e con Sua Maestà a reprimer i conati del Turco. ed ha ascoltato con lieto volto che Sua Santità non mancherà (caso che il Cristianissimo non accetti la pace con le condizioni oneste) di operar buoni effetti con i Veneziani in favor di Sua Maestà Cesarea. Non biasima il domandar le galere al Cristianissimo, e crede che non le darà: il che così seguendo, le pare che tanto più Sua Santità abbia giusta cagione di conoscer l'animo suo alieno dalla conservazione della Cristianità. Giudica non pur a proposito, ma necessaria cosa recusar l'offerta del Cristianissimo di mandar gente in Italia.

Quanto alla Bolla della Fabrica, persiste ostinatamente in quello ch'altre volte mi rispose, che vorria ora la Cruciata, e poi accetteria la pubblicazione della Bolla di San Pietro: 1 aggiungendo una ragione, che

<sup>1</sup> La Bolla della Fabbrica, detta altrimente Bolla di San Pietro, apriva i tesori dell'Indulgenze a chi offrisse danaro per la fabbrica appunto del maggior Tempio della Cristianità dedicato in Roma al Principe degli Apostoli.

La Crociuta vuolsi qui riferire al danaro che raccoglievasi per sostenere la guerra contro gli infedeli. Essa era stata conceduta alla Spagna da Clemente VII, ed ivi continuata d'anno in anno sino al presente, in cui stava per cessarvi.

Nel Carteggio Farnesiano è un'istruzione data al Nunzio del super materia Fubrica Sancti Petri, giusta la quale ei doveva adoperarsi presso l'Imperatore per ottenere ai Commissarii Apostolici in Ispagna il libero esercizio delle fucoltà conferite loro da quella Bolla. E nel caso che l'Imperatore movesse alcuna difficoltà, il Nunzio veniva autorizzato a dichiarare esser il Papa contento che la Maesta Cesarea partecipasse degli emolumenti. Sanctissimus Dominus Noster erit contentus quod Majestas Sua de emolumentis, quæ hine colligentur, participet; salvo il trattare della quota e del modo. - Rispetto alla Crociata, riusciva troppo grave al Pontesice lo scandalo che veniva ai Fedeli dal lungo abusarne. Si pro

se questa pubblicazione andasse avanti in Francia, come dice averne notizia, e che se il Cristianissimo participasse, come si rende certo e sicurissimo, che non consentiria altramente, non saria altro salvo un ministrar danari a quello Re, acciocchè con tanto maggior sforzo in così gran bisogno della Cristianità facesse ciò che può per offender Sua Maestà e turbar l'Italia e l'altre parti de' suoi dominii e regni: oltre che non è certo se permettesse che la parte che perviene a Sua Santità si estraesse fuori del Regno di Francia. Per queste ragioni adunque Sua Maestà supplica Nostro Signore che con il differir in altro tempo la Bolla della Fabrica, li faccia grazia della Cruciata, acciocchè sì come è quello che sostiene il carico e la insopportabil spesa della guerra contro infedeli, così più degli altri sia aiutato e beneficato, e abbia quello il quale dagli altri pontefici è stato conceduto in necessità e pericoli minori; interpretando che, se la publicazione della Bolla andasse avanti ne' Regni di Francia, saria non solamente un ringagliardir il Cristianissimo, ma un togliere a Sua Maestà quello che se le conviene.

Ritorneranno a Firenze per le poste il Vescovo di Furlì e Messer Cherubino; per la qual cosa mi è parso dar ragguaglio di quanto ho passato con Sua Maestà, ancor ch'io non abbia resoluto alcuna cosa con quella;

parte Cœsareœ Majestatis (segue l'Istruzione) dicetur aliquid Dominationi Vestræ de Cruciata per Clementem concessa, cujus finis dicitur instare, Dominatiō Vestra poterit dicere Majestati Suæ quod non procedit absque scandalo quod hæc Cruciata jam de anno in annum videatur fieri perpetua, et quod Christifideles ex hoc scandalizzantur..... propter, quod Majestas Sua sit contenta ad præsens abstinere: quod potest facere, præsertim si participet, ut supra, via Fabricæ; quia utrumque tendit ad habendum subsidium a Fidelibus; et Majestati Suæ idem est quad habeat subsidium via Fabricæ vel via Cruciatæ: S. autem Domino Nostro non est idem. Et præterea materia Fabricæ.... cum longe minori scandalo procedet, immo sine scandalo. (R.)

la quale nel fine dell'udienza mi disse che non intendeva di avermi risposto, ma che voleva rispondermi più pensatamente, e che aveva piacer ch'io discutessi tutte le materie con i suoi ministri; e così feci, e ancora stanno sospesi, e massime circa i particolari, li quali scrivo al Reverendissimo benchè ancora non ne abbia certezza.

Alcuni mercanti Genovesi mi sono venuti a trovare, e pregatomi che, concedendosi la Bolla di San Pietro, Sua Santità ne voglia far partito con loro: e mi hanno detto che han fatto un partito sopra una Bolla per sei mesi con l'Imperatore, della quale pagano ottantamila ducati, e che hanno mandato a Roma a Sua Santità per la licenza di eseguirla.

Dicesi che fra quattro giorni comincieranno spedir le lettere per convocar le corti in Castiglia, e che di poi si anderà a Monzon: il che si giudica non poter esser prima che a mezzo aprile. Sua Maestà confida, come per l'altre dissi, che delle gravezze che si imponeranno per le cose turchesche siano esenti i regni di Napoli e Sicilia: e di ciò ho io promesso scrivere.

Circa il cardinalato del conte di Cifuentes risponde resolutamente che il conte è laico, e non attende a questo. Il vescovo di Corduba futuro di Burgos è in buona opinione, imperò Sua Maestà dice non aver deliberato, nè saper se delibererà di nominar lui o altri; <sup>1</sup>

¹ La Santa Sede aveva invitato con caldi uffici l'Imperatore a nominare al Cardinalato l'uno o l'altro di que'due personaggi. Una bozza di lettera indiritta dal Recalcato al Guidiccioni (la quale non porta data, ma deve appartenere ai primi di febbraio del 1537) ha le parole qui appresso:

V. S. avrà visto per mie duplicate quello che Sua Sautità me Le
 abbia fatto scrivere circa il rumore levato qui pubblicamente, accompagnato da un comun desiderio, che 'l Signor Conte di Cifuentes saria

<sup>-</sup> nominato da Sua Maestà per il Cardinale reservato in petto di Sua

si è detto in qualche buon luogo dell' Arcivescovo di Siragozza.

A tergo del foglio si legge: 37 da Valledulit. Di Monsignor di Fossombrone. de XX di febraio — ricevute a III di aprile. —

Sopra la Cruciata replico come per le altre, che Sua Maestà la desidera e ne supplica Sua Santità e dice terminatamente che non vuol consentir alla Bolla di San Pietro. Mi è referito da chi vi si trovò che nel Consiglio fu molto ragionato di questa materia, e fu preposto, ma non resoluto, che si dovesse instar per la Bolla della Cruciata e consentir quella di San Pietro. e prima cominciar dalla Cruciata sei o sette mesi, e di poi interponer quella di San Pietro; e di quello che si cavaria in tutto il tempo della Cruciata si discorse esser bene di darne venticinquemila ducati alla Santità Sua, e di quella di San Pietro, che se ne avesse a dar una buona parte a Sua Maestà, a tale che verria ad aver tutta la Cruciata, eccetti i venticinque mila ducati, e di vantaggio poi quella parte che avesse della Fabrica di San Pietro. Se ad alcuno partito ha da venir la

<sup>·</sup> Santità. Il che certo com'ho detto, piaceria a tutta la Corte, per aver

<sup>·</sup> dato di sè, nel tempo che è stato, odore d'ottimo et religioso cri-

<sup>\*</sup> stiano, et di tanto buona et costumata vita quanto si possa desiderare

<sup>·</sup> in un gentiluomo e uomo da bene. Per questi rispetti Sua Santità

<sup>·</sup> desideraria che Sua Maesta nominasse lui, e che questa Corte avesse un

<sup>·</sup> tal contento. Dopo Sua Eccellenza occorreria a Sua Santità ricordare

<sup>·</sup> alla Maestà Cesarea che volesse aver considerazione delle ottime qualità

<sup>·</sup> che Sua Beatitudine intende esser nel Vescovo di Corduba, prelato ve-

<sup>·</sup> ramente degno d'ogni grado per quello che Sua Santità intende, che

altrimenti di presenza non lo conosce. La S. V. farà prima per il Conte,

<sup>·</sup> poi per questo buon prelato quell'officio che potra più gagliardo in

<sup>&</sup>quot; nome di Sua Beatitudine, esortando Sua Maestà a nominar un di loro,

<sup>·</sup> thè gliene farà cosa gratissima, rimettendosi però in tutto e per tutto al

<sup>•</sup> buon volere di Sua Maestà. • (R.)

Maestà Sua, stimo che verrà a questo. La quale Bolla se si mettesse qui o sola o interposta con altre Bolle, è stato da me alcun mercante genovese ad offerirmi che pagheria venticinquemila ducati alla mano a Sua Santità, ed ancora ne averia dati trentamila a buon conto, se Sua Santità la voleva affittare. ec.

## XXXVIII.

### Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Per più mie ho scritto a V. S. d'averle significato da Palemos l'opera che avevo fatta per lei circa le distribuzioni con l'Imperatore e con i suoi; ed avendo sotto il plico del Commendator Covos mandato le lettere, maravigliomi che prima sia comparso l'avviso di messer Ambrogio d'Oria che scrisse di Barcellona, e non di Genova come ella dice. Visto quanto mi scrive per la sua delli XI del passato ho già operato ch'ella averà Topia, che qui non si sapeva che ancor fusse vacato, o altra pensione in ricompensa eguale. Dio volesse che V. S. facesse per me freddamente, com'io faccio per lei ardentissimamente e di core. M'incresce. Monsignore, che V. S. voglia più stimar un tristo, con togliermi non pur l'onore ma lo spirito, che me, che sa quanto io l'ami e sia servitor a Nostro Signore; mi rimetto in questo a quel che diranno messer Jeronimo e messer Alessandro Guidiccioni,1 e vedrà come io sia rimasto alla

¹ Questo Alessandro Guidiccioni, già nominato altrove (lettera XXV) consanguineo del nostro Giovanni, non già nipote (come per errore suppose mons. Bini, scambiandolo con altro Alessandro che fu poi vescovo di Lucca) venne nel 1541 promosso da Paolo III alla sede vescovile di Aiaccio, che tenue fino al 1548, in cui la risegnò a favore di Giovambatista Bernardi,

nuova che ho intesa del favor che V. S. dia ad altri. Siamo a tempi che bisognano fatti, ed a V. S. aria di più profitto aiutarmi da vero. Ed a lei mi raccoma do.

Di Valledulit, alli xxı di febbraio 1537.

## XXXIX.

## Al Cardinale Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor e mio singular Signore. M'è piaciuto d'intendere per la sua delli xxx di novembre, avuta tre giorni fa, che Ella abbia ricevuta la lettera per i Musaichi: sì come 'ebbe esser piaciuto a V. S. Reverendissima d'intendere che Monreale sia sgravato delle pensioni, e d'aver conosciuto che i suoi veri e perpetui servitori non s'addormentino nelle cose che concernono il benefizio e esistimazione di V. S. Reverendissima. La quale non ha da mancare di renderne grazie a questa Imperiale Maestà, alla buona volontà della quale col testimonio degli effetti Ella è molto tenuta, e farà sempre cosa conveniente a rendernele gratitudine con ogni ardente officio e con ogni dimostrazione. Di me e delle cose mie non voglio dir altro, salvo che V. S. Reverendissima può discernere ch'io son fatto esempio di tolleranza, e che per voler solo dipendere dalla Illustrissima Casa di Farnese, nè voler grazia o rimunerazione per altre mani, io mi trovo ogni giorno a peggiori termini; di che io non so se ho da incolpar più la mia disavventura, pensando di esser poco a core a la S. V. Re-

il cui nome è gia occorso e occorrera di frequente in queste lettere. Mort in Roma il 1552, ed ebbe sepoltura nella chiesa annessa allo spedale di San Spirito in Sassia, di cui era abate commendatario, come si legge nella iscrizione postugli sul sepolero.

verendissima, ed alla Eccellenza di suo padre, o la poca grazia che io ho col Papa: della quale non dovrei aver se non gran parte, se a quello s'avesse riguardo che i travagli, i pericoli, le eccessive spese, e la mia sincera e diligente servitù mi debbono ragionevolmente poter promettere. Pure io mi rimetterò a Dio, com' io soglio in tutte le mie azioni, supplicando la S. V. Reverendissima mi vogli avere per raccomandato, con fare qualche buono uffizio con N. S. che della vacante di Burgos io ne abbi, se non tutta, almeno buona parte. Così le bacio umilmente le mani, e la certifico che con l'occasione procurerò la confermazione della chiesa di Monreale, ed ogni altra cosa che sia in sua grandezza ed esaltazione con quella desterità ed ardentissima opera che io saprò e potrò.

Di Valledulit, alli ur di marzo 1537.

## XI. 1

## A Sua Santità.

Beatissime Pater: post pedum oscula sanctorum. Se fuora d'ogni commessione ho trapassato più avanti che non si conveniva nelle particularità che io racconterò di sotto, supplico Vostra Santità che voglia considerare, che regolaudomi io dalla Sua Santissima mente, la quale per benefizio universale della Cristianità persiste neutrale, e procurando la esaltazione dei suoi per mezzo le divine opere di Vostra Beatitudine, debbo appresso di lei meritare escusazione, ed appresso dei principi per avventura laude di avere in questi calamitosi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Incdita, Dall'Archivio centrale di Firenze, Cod. CXXXV! (Carte Strozziane) a 'c. 57.

tempi ed in tanto pericolo di fedeli di Cristo, messo avanti quelle cose le quali possono con beneficio di essi perpetuare la gloria della Vostra Beatitudine. E se intorno a questa materia io userò l'offizio non così appunto di servitore di Vostra Santità, che come tale dovrei dire nudamente come il negozio passa, la supplico a rimirare che tutto è fatto a fine di bene; e che in tali casi di matrimonio, nei quali, come ora avviene di questo, le parti stanno sul punto dell'onore di non offerire, essendo massime ancora recente la morte di chi dirò di sotto, non si disdice, anzi si conviene tacere alcune cose, per venire all'effetto importante e conclusivo. Ho più volte fatto fede alla Beatitudine Vostra della bontà di questo Principe, e quanto con ogni studio sia inteso alla conservazione della religione cristiana, e quanto disposto a beneficare e ad avere in protezione la illustrissima famiglia Farnese, e con tutto che fuori di ogni ragione, come più volte io ho sposto a Sua Maestà, li sia parso che Vostra Santità inclini con maggiore benevolenza al Re di Francia, nondimeno non ha voluto più ritardare a rendere con l'opere amplissimo testimonio della sua amorevole e perfetta intenzione verso la Beatitudine Vostra. Sua Maestà Cesarea quando sappia con un sol cenno che la Beatitudine Vostra si contenti che di presente si faccia uno accasamento della sua figlia moglie già del duca di Firenze con lo Illustrissimo Signore Ottavio Farnese, subito sarà consentito, e concluso in nome di Sua Maestà Cesarea; e a questo effetto si manda procura nel Conte di Cifuentes, se vi sarà, e se sarà assente, nel Marchese di Aghillar. La dote vorria che fosse la medesima che si capitolò in Barcellona per il Duca Alessandro, che fu ventimila ducati d'entrata. e d'avantaggio il ducato di Penna, s'egli è devoluto

all'Imperatore e i diritti che se li appartengono per l'antifato, che saranno poco meno di tremila ducati di rendita, ed i centoventimila ducati che ha da godi rendita, ed i centoventimila ducati che na da go-dere in vita, de' quali furono sborsati cinquantamila in Napoli, e degli altri disegnano valersi sui beni pa-trimoniali di Roma e di Firenze, dove già hanno scritto sopra questo. Tale è insomma quanto di-cono sopra la dote, la quale con qualche altra parti-colarità sarà spacificata meglio dal Conte. — Padre Beatissimo, come fedele e devoto servo di Vostra Beatitudine, io dirò l'opinione mia libera, lasciando poi la deliberazione nel suo maturo vedere. Ed in prima dico parermi grandissimo segno della volontà dell'Imperadore a dare la figlia all'Illustrissimo Signore Ottavio, il quale quantunque per nobiltà di sangue, e di tutte le altre sue proprie parti fosse superiore al Duca tutte le altre sue proprie parti fosse superiore al Duca Alessandro morto, e sia a qualunque altro della casa de' Medici: nondimeno riguardando a quello che oggi i principi riguardano, egli signoreggiava uno Stato di Firenze, della bellezza, utilità e importanza che la Beatitudine Vostra sa; il che poteva tornare a maggiore benefizio dell'Imperatore, che non potrà questo, se solo s'avrà riguardo alla persona del signore Ottavio. Vero è, ogni volta che si penserà che Vostra Beatitudine vive e vive in opinione di buono, di savio e di profondo vedere, correndo le fortune de' tempi con tanta preparazione di guerra da ogni banda contro la tanta preparazione di guerra da ogni banda contro la Maestà Imperiale, s'avrà da iudicare Sua Maestà essersi governata bene, ed avere operato prudentemente a congiungersi di parentado con Vostra Beatitudine, dalla quale potrà sperare più rilevato bene, e quella santa pace, senza la quale Sua Maestà con gravezza d'animo vede l'insopportabil danno, anzi la rovina della Cristianità; e credo ancora che la Beatitudine Vostra

augumenterà la sua laude, considerato che con questo parentado lascia bene e onoratamente appoggiati i suoi discendenti, e acquistandosi la vera confidenza dell'Imperatore, può dal canto di Sua Maestà Cesarea promettersi ogni onesta composizione di tante e così dannose discordie. Con ciò sia cosa che niuna difficoltà verosimilmente sarà tanto potente, che la Sua Maestà non la rimetta e comprometta nel giudizio di Vostra Santità: oltre che sarà pure un gaudio inestimabile di Vostra Santità vedere la sua terza generazione di progenie regia, e stare a buona speranza della quarta. Sarà allegrezza sua, ed utilità de' suoi e della Cristianità, potendosi con l'esperienza vedere che non sarà promesso in aere, ma ben fidata ed effettuata; che non potremmo prometterci questa sicurezza di quei parentadi, la consumazione dei quali si tira dietro lungo tratto di tempo. Con ciò sia che per morte della Maestà Cesarea o della Santità vostra, e per qualche sdegno o contingenza di molti casi può nascere impedimento tale che non si conduca a fine. Non si dubita da chi n'ha cognizione che la Sua Maestà Cesarea non sia tenero delle sue carni, il che non interpreto nè espongo altrimenti per quel che Sua Maestà mi si è allargata, salvo che penserà Esso medesimo tutte le vie per la grandezza della figlia; ed ancora che Vostra Beatitudine mancasse, il che Dio per benefizio dei cristiani non consenta per molti anni, sola la virtù di quel divino spirito del Signore Ottavio, al quale l'Imperatore porta affezione. sforzerà la sua Maestà Cesarea a pigliarselo per figlio, e a pensare con ogni cura alla esaltazione; e vivendo Vostra Santità, come io fermamente credo, si appresenteranno tante occasioni di accrescere il Signore Ottavio, e stabilire utilmente tutta la casa Farnese, e massime perseverando in buona convenienza con la Maestà

Cesarea, e col Re Cristianissimo, come per questa via si può complire che Vostra Santità adempierà ogni speranza, che essi potessero aver posta nella lunga prosperità del suo pontificato. È manifesto gli Stati, che Sua Maestà Cesarea tiene in Italia, con la comodità de' quali, e per le assai frequenti devoluzioni di essi alla Corona di Sua Maestà crederò io fermamente per i ragionamenti da me mossi ed ascoltati con buone promesse da Sua Maestà Cesarea, che ci possiamo promettere, la dote, la quale è pure competente e grande, esser la minor parte di quello che Sua Maestà pensi di fare. Io porto risoluta opinione che questo accasamento sia per dover esser cagione della tranquillità del popolo cristiano, e credo che non senza divina provvidenza sì opportunamente sia occorso questo pensamento, perchè sì come attualmente si può consumare il matrimonio, così puossi trattare e concludere in pochi mesi la pace; e lo spazio di tempo che vi si interporrà, ancor che sia breve, sarà bastante ad ostare all'impeto del Turco, ed a far vani tutti i suoi disegni. Il quale forse, intesa l'unione di questi principi, si rimarrà dalla spedizione, che prepara per dannificarci. Qual gloria, Padre Beatissimo, in questo breve corso di vita può avvenire maggiore alla Beatitudine Vostra che rappacificare i due maggiori principi temporali, congiunti insieme di stretta affinità, per le cui dissensioni è notissima la mortalità miserabile che senza pur vedere l'uno esercito in faccia l'altro, sia seguita nell'impresa di Provenza, che per giudizio comune in tre mesi non perirovenza, che per giudizio comune in tre mesi non peri-rono meno di trentamila uomini, e si può ragionevol-mente per le preparazioni di tante armi temere più atroce per l'avvenire? Qual, dico, maggior gloria può illustrare i fatti di Vostra Santità, che ritornati duoi congiunti in buona amistà in tanto grande e publico

bisogno con evidente salute del gregge datole da Cristo in guardia non solo cacciare l'immanissimo Re de' Turchi, che ne viene sopra per consumarci, ma pensare e mettere unitamente in esecuzione i pensieri per superarlo? Sia piacere della Maestà Divina, sì come ha mosso questo pensiero nell'animo dell'Imperatore e mio, di far che piaccia alla Santità Vostra. Perciò che di qui vedo la pace certa, dall'altra parte non la vedo io sì chiara. Avvenga che se desse la figlia del Re dei Romani al signore Ottavio, non potria il matrimonio senza intervallo di molti anni avere perfezione, in questo tempo. oltre alle ragioni sudette, potria l'Imperadore rendersene difficile, spinto forse dalla passione di vedere Vostra Santità neutrale ne' tempi, che più fossero infiammate l'ire e gli odii tra esso e il Re, e che fossero nei conflitti; e dall'altra banda visto il Re che Vostra Santità si fussi staccata dall'amicizia dell'Imperatore, e con ragione non dovesse più star bene con lui, potria più domesticamente trattare la Santità Vostra negli accasamenti, e nel resto che non si converria; di maniera che i nostri parentadi sariano con signori privati, e non con i sangui regali; e però concludo che Vostra Santità per molti altri rispetti ancora, ch'io non scrivo debbe accettar questa offerta, o mia o del Conte. E sarei d'opinione che, concluso secretamente questo matrimonio, inviasse un corriero in Francia al Reverendissimo Cardinale de' Pii, perchè ne concludesse un altro con la signora Vettoria, e non mi dispiaceria uno di quelli che il Reverendissimo Cardinale Trivulzio mi ragionò in Genova, con questo modo ancora che il Re fosse avvisato di questo accasamento potrà comprendere che Vostra Santità fa l'uno e l'altro ad ottimo fine. l'erciò che avendo l'uno per parente, ed appresso l'altro volendo mandare il pegno d'una sua nipote, cerca

acquistare la confidenza di ciascuno, la quale è solo rimedio alla pace, e per conseguente l'uno e l'altro dovrà contentarsi di compromettere tutte le loro differenze in Vostra Santità. Le quali consistendo in poca cosa (chè la principale è trovare il modo che l'Imperatore stia sicuro che il Re quieti l'animo), Vostra Santità lo tirerà a felicissimo esito con sodisfazione di ciascuno di essi. E se il Re andasse male in questo mezzo, la Santità Vostra si ritiene la nipote appresso, la quale non ha da mandare fino a tanto che non abbia composte queste differenze. Mi pareria ancora fossi più espediente e magnanimo procedere col Re, e fargli intendere che ha concluso questo matrimonio per benefizio suo e dell'Imperatore con le ragioni che Vostra Santità saprà meglio adducere, che io ricordarle. Di qui, Padre Beatissimo, ne nascerà lo spavento, non pure il ritiramento del Turco. Di qui la celebrazione del Concilio più che necessaria alla riformazione di tante cose trascorse ed inordinate. Di qui la grandezza onestissima di sua casa e la particolare e sempiterna gloria di Vostra Beatitudine. Nè dubito punto di non ricevere per questa santa opera da tutto il Cristianesimo laude e venerazione, e che non siano sposti preghi a Dio, ed esauditi per la sua salute. E seguendo questa pace, la Beatitudine Vostra entrerà nel Concilio con tale autorità che, acquetando in breve tempo i rumori delle barbare opinioni, distruggerà quella setta luterana, la quale avendo infetta e pervagata la Germania e tanti altri luoghi, è stata causa della perdizione d'infinite anime. Certo che Ella non può far cosa più accetta e cara a Dio che salvando i corpi che per le guerre caderiano, il valore de'quali ci può portare vittoria contro infedeli, redimere le anime di quelli che si vanno perdendo. Vedrassi da questa desiderata pace venir

sommessamente a chieder perdono il Re d'Inghilterra, e restituire quel regno alla devozione della Sede Apostolica; si rimetterà nelle braccia di Vostra Santità il Duca d'Urbino e quel di Ferrara, e renderassi finalmente alla sede dell'Apostolo Pietro quella dignità, la quale, sia detto con devoto perdono di Vostra Santità, più tosto per colpa di alcuno pontefice passato, che di altri principi secolari, era mancata.

Fu conceduta a Granvela una riserva in Burgos da Clemente, santa memoria, la quale fu poi confermata da Vostra Santità. Ora dubita che le regole revocatorie o sospensione delle riserve e altre concessioni che Vostra Santità ha fatte publicare, non si estendino alla sua; e però supplica Vostra Santità che si contenti revalidare la sua riserva, se gli sarà necessario. Posso far fede che fa per Vostra Beatitudine ogni grande offizio e merita maggiore cosa, e però la supplico a non mancarli. Sua Maestà Cesarea disegna, concluso questo matrimonio, mandare uno al Re d'Inghilterra, dall'amicizia del quale non è tanto lontano quanto altri crede. per disponerlo che venga all'obedienza della Sede Apostolica; e già ha fatto ogni opera con questo Oratore. il quale è veramente uomo da bene, e piange del continuo l'errore del suo Re, e oggi debbe spedire un corriero. Ricordo a Vostra Santità che non tardi più a dare il bastone al signor Pier Luigi, acciò che non stia senza titolo onoratissimo, fino a tanto se li provveda qualcosa; e questi tempi che corrono, e la venuta del Turco par pure che necessariamente lo richiegghino. Assicuro Vostra Santità che non intenderà mai, nè ragionevolmente debbe immaginarsi, che io abbia in questo trattato detto o fatto cosa che non sia con sommo decoro di Vostra Beatitudine.

Di Valledulit, alli ıv di marzo 1537.

#### XLI.

# A Monsignor Recalcato Segretario ec.

Molto Reverendo Monsignore. Questa solo sarà per accusare a V. S. le lettere mie scritteli da Valledulit, le quali furono le infrascritte.

Alli XXVII di gennaro : alli X di febraro, e questa fu duplicata.

Alli XXI detto, e fu duplicata: questa si consegnò al Corriero ordinario.

Alli XXIII detto per Monsignor Cherubino: ed alli XXVII detto, tenuta alli IV di marzo, e questa fu consegnata al Corriero che Sua Maestà Cesarea spedì a posta e che partì di qui alle quattro.

Siamo alli XII e di nuovo altro non avemo. Ieri si fece la giostra e si cominciò ad ore XVIII e fu finita a notte. Mi è parso mandare questa alla ventura per questo Corriero che mo parte per Barcellona; e perchè lui non passerà più avanti, non ho voluto duplicare le dette delli IV, nè anco triplicare le altre dei XXI, perchè avendole consegnate al Corriero che fu spedito da Sua Maestà Cesarea, penso che dovranno pervenir salve alla S. V., dalla quale aspetto che per le prime sue mi accusi tutte le mie lettere che avrà ricevute poi che sono in Spagna.

Di Valledulit, alli xa di marzo 1537.

## Die 17 di Marzo di Valledulit.

Quanto alla cosa de la Fabbrica, il Canonico Ayala mi ha detto che la cosa era in bonissimi termini, e che Sua Santità secondo li partiti che si trattavano n' averia una gran quantità di denari, e che sperava si concluderia infra pochi dì, e concludendosi pensava subito venire là in persona con la nuova, come credo lui più a pieno vi scriva.

# Copia della sustanzia di quello si scrive di Spagna sopra la Fabbrica.

In primis, che 'l Conte aveva dato avviso dell'andata d'Ayala e fatti mali officii contra di lui: et etiam l'aveva fatto male contra la Fabbrica esortandoli stessero forti al non dar licenzia che si publicasse detta Fabbrica.

Che 'l Guidiccione presentò i Brevi a Sua Maestà, li remise a Covos e Granvel, che se n' è parlato in Consiglio più volte. E benchè non si sia in tutto risoluto, mostrano voler in primis la Cruciata, e che non si curano di mettere un poco di tempo alla resoluzione, a causa che pensano esser proviste per cinque o sei mesi della publicazione di Santo Sebastiano, quale aspettano ogni dì. E che tiene avviso da persone che intervengono in simil cose che mostrino in nissun modo volere condescendere alla volontà di Sua Santità per vedere se in questo mezzo che passa la publicazione di Santo Sebastiano possano avere il loro intento mostrandosi aspri col Nunzio et etiam li Imbasciatori in Roma.

Che nel principio si mostravano più aspri; che adesso cominciano a parlar di qualche accordo, e che detto Ayala ha cominciato a parlare con quei Signori, quali si lasciano più trattare che al principio.

Che ha aviso che se non avessino avuto la publicazione di San Sebastiano averian fatto quello Sua Santità avesse voluto: di modo che trovandosi verso per rimediare questa publicazione di San Sebastiano non ci è dubbio nessuno che 'l Papa avere' l'intento suo: e che si facci intendere a Sua Santità che la cosa va in

bonissimi termini e che averà quanto desidera, purchè rimediando che costor non abbino che publicare, essendo tanto soliti aver di continuo qualche publicazione come San Sebastiano, San Joanne, o altri simili, e avendo Sua Maestà simil cose per entrate ordinarie.

Il che non potendo avere adesso, può esser certa di avere il placito per poter publicar detta Bolla mettendosi legge della parte a Sua Maestà che Sua Santità vorrà.

E che pertanto Sua Santità ha da far due cose: l'una rimediare a questo di San Sebastiano, il quale si potrà far qui con l'Abate: l'altra star forte a queste prime battaglie che li Imbasciatori Cesarei li faranno. Il che facendo, Sua Santità può esser certa che la cosa averà buon fine, e così li promettete per parte mia.

Che 'l Poggio li ha detto che parlando ultimamente con Siguenza li ha detto, che concedendo Sua Santità la Cruciata, pensava poter fare, se li facesse un servizio di cinquanta mila ducati.

## XLII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Giunse qui il Vescovo di Rieti <sup>1</sup> alli XIII del presente, al quale lasserò cura di scrivere più distesamente li negocii che lo hanno condotto qua. Solamente dirò ch'io li predissi la risposta secondo il iudicio ch'io ne feci per altre mie dirette a V. S. La prima è che Sua Maestà avendo offerto lo Stato di Milano e dato in scritto le condizioni, era ra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mario Aligeri, promosso al vescovato di Rieti il 1529, fu uno de' tanti spediti da Roma a trattar negozi colla Corte imperiale.

gionevole che il Re Cristianissimo dovesse rispondere o bene o male. La seconda che nelli partiti che propone il Vescovo di Rieti si desiderava prima intendere, se il Re già era condisceso a questo, o se pure si proponevano senza sapere altro sua Santità della intenzione di Sua Cristianissima Maestà; e avendo inteso non venire dal Re cosa che sia proposta, mostrano assai apertamente non contentarsi. Non ho mancato di ogni caldo officio appartatamente, e penso pure che in qualche parte satisfaranno nelle risposte al desiderio di Sua Beatitudine. Non piace il partito di sospendere l'arme, e mettere in mano di Sua Santità le fortezze dello Stato di Milano, sì per quel che potesse avvenire della vita di Sua Santità, sì perchè non potriano stare nè in bono ordine nè in convenienza quelli che n'avessero cura se occorresse bisogno, come pensano che facilmente potria essere.

L'altro di venir alla pace risoluta con assicurarsi la Maestà Cesarea con due o tre fortezze, dispiace meno.

L'Imperatore ha mostrato sentire piacere della risposta che li Veneziani hanno data all'Imbasciatore del Turco: li quali mandano copia di dui avvisi avuti di Costantinopoli. Il primo è che potria essere che il Turco si ditenesse da quelle bande per resistere alli nuovi apparati del Sofi. Il secondo che l'Impresa marittima e terrestre del Turco per Italia si preparava con gran furia e con grande sforzo.

Par che questi Signori dicano dubitar più di quella di terra.

L'Imperatore mandò quattro Gentiluomini a ricevere lo Imbasciatore del Pret Janni. Par che poi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Di questo re che gli Occidentali chinmarono Prete Janni si parla nei Viaggi di Morco Polo tradotti per la prima volta dall'originale francese ec. Venezia 1847, pag. 319. L'autore delle Cento Novelle lo chiama Presto Gio-

abbia preso sospetto che sia mandato dal Turco (che così mi referisce il detto Ambasciatore), e per questo effetto Sua Maestà avanti che risponda alla sua proposta vuol che 'l detto Ambasciatore lo faccia accertare esser uomo del Pret Janni, e però è andato in Portogallo, ove dice che sarà conosciuto dal Re e da qualcun' altro. Li pareva che più si convenisse di far questa considerazione avanti che lo ricevessero che di poi, conciossiacosachè ricevendolo mostravano di approvarlo. Mi è parso un destro ingegno.

Il romor che si faceva di quel che trattava pace era venuto da gente leggiera, per che in un proposito un uomo del principe di Navarra disse (e non gli fu dato orecchie) che, se Sua Maestà fusse servita, il patron suo non mancheria di intromettersi per la pace; e disselo in diversi lochi.

Scrissi che l'Oratore d'Inghilterra aveva mandato alli IIII del presente al suo Re. Intendo che oltra le lettere ha portato di bocca qual cosa importante a nome di Sua Maestà, il quale se lo voriano acquistar; disegnava la Maestà Cesarea mandare un uomo suo, ma per anco non se ne vede conclusione.

Scrissi che si preparavano dodici navi che fussero scorta a quelle che venivano con un milione d'oro dall' India, acciocchè li Franzesi non le pigliassero come hanno fatte l'altre. Saranno le dette navi ben munite d'artiglieria con mille dugento fanti: s'andranno a porre a Canaria e capo di San Vincenzo.

Si provide centomila ducati per Fiandra per un partito de' Fucari, e manderassene ancora per un partito de' medesimi 150,000 in Italia.

vanni, italianando compitamente le parole Prester Kan, collequali i Persiani denominano il re di quella parte delle Indie che confina colla Tartaria. Vedasi l'istoria ctiopica del Ludolfo.

Li nove mila fanti che s'imbarcheranno in Maliga, come il principe d'Oria venga con le galere, che si iudica che sia questo maggio, sono ridutti, come io intendo a sette mila. Averanno qui due paghe a spese de' Napolitani che gli hanno richiesti, i quali stante il periculo del Turco gli pagheranno per lo avenire.

L'armata di Sua Maestà sarà cinquanta galere, le quali come ben proviste e bone e agili saranno sempre vicine alla armata turchesca, e potranno sempre ritirarsi al sicuro: e credono che abbia ad essere grande impedimento alli disegni di Barbarossa. Le galere di Barzellona, ancorchè saranno fatte, non però saranno proviste perchè non vi è commodità. Si pensa difendere li lochi marittimi di Spagna con le genti per terra, perchè li luoghi di pericolo saranno provisti.

Le cose di Firenze nelle quali pareva che Sua Santità avesse mostrato passione per il Re Cristianissimo, furono scusate da me, come potrà V. S. vedere più largamente nelle mie.

Circa la Crociata Sua Maestà desidera che Sua Santità ne li compiaccia.

Della Bolla di San Pietro non vorria che per ora si ponesse fuora, parendoli che fussi un somministrar denari alli aversari suoi, avendo già inteso che la era mandata in Francia.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per ciò che concerne e alla *Crociata* e alla *Bolla per la Fabbrica di* S. *Pietro*, delle quali parla qui il Guidiccioni, giova riferire un brano di lettera scritta intorno allo stesso proposito dal Collettore Apostolico Giovanni Puggio al Recalcato:

<sup>Non lascierò di già dire (così egli) due ragioni sopra la causa della Fabhrica di S. Pietro, poichè in essa si è trattato molto ad questi giorni, et ora</sup> 

<sup>•</sup> con Monsignor de Rieti ne han fatta menzione questi signori, dolendosi Sua

<sup>-</sup> Maestà et loro che li sia denegata la Cruzata in tempo de tanta necessità.

<sup>·</sup> Et ancorche Monsignor de Rieti vada ben informato di quanto si sia ope-

<sup>·</sup> rato di qua e de la mente di Sua Maestà, in ciò dirò brevemente come, poi

<sup>·</sup> d'aver Monsignor de' Guidiccioni avuto risoluta risposta che non s' aveu

Li pareria imprudenza promettere di vendicare le ingiurie del Re d'Inghilterra stante la inimicizia che egli ha col Turco e col Re di Francia: ma che non mancherà esortare quel Re che si umilii e faccia quel che conviene.

Alla deputazione che Sua Santità voleva fare per trovare denari in questo urgentissimo bisogno, Sua

Maestà rispose confidar che Sua Santità non fusse per · da parlar in cosa della Fabrica di S. Pietro, sinchè Sua Santità non avesse » concessa la Cruzata, parendo al Canonigo Gregorio de Ayala che 'l cam-· mino era serrato in tutto s'io non l'aprivo, volse ch'io parlassi et a questi · Signori, et alla Maestà Cesarea; et così feci; et ho seguita la pratica tanto · che, ancorch'io trovassi difficilissima la intrata, si è facto di sorta che sta » rindolcita la cosa, et se ne può sperar qualche buono effetto. Et almen mi sono satisfacto in che la indignazione presa per questa denegazione della . Cruzata con andar in volta qualche parole di suspicione et mali modi che » poteano partorir mala mente et opinione, persuadendo il contrario con · differenti nuove hanno intertenuto li animi qua tanto che non si è perso, - come temevasi, il credito in tutto: et tuttavia va l'huomo intertenendo. · Sopra che ho pur detto parte del parer mio al predetto Monsignor de - Rieti, et riducta la cosa de la Fabrica de S. Pietro, che concedendo Nostro " Signore la Cruzata, si acceptarà etiam la Fabrica, et si satisfarà Sua San-· tità honestamente per detta Fabrica. Chè promettono per essa daran tanto - che non potrà con ragione Sua Santità dolersi; et ne resterà contenta. Et · dicono il sig. commendator magior et monsignor de Granvela che ne vo-» gliono essere fidejussori, secondo riferirà Monsignor de Rieti, e scriverà » il Canonico Ayula, al quale ho dato sempre conto di passo in passo di - quanto si è facto. Et lui potrà significare li andamenti et il parer suo; chè » certo io non vi ho mancato puncto, nè saprei mancar dove cognosca il ser-» vizio di Sua Santità. Et perchè da questa scintilla mi parea che potea na-- scere grande incendio, mi sono forzato ad extinguerlo, quanto ho saputo et · potuto. Et per questa causa et qualche altra concernente il servizio di Sua · Santità mi fermerò qui sin che la Maestà Cesarea vogli partir per Aragone, · che sarà al fin di maggio o principio de junio, però che altrimenti io ha-· verei dato loco al Nuncio Guidiccioni, che mostra di sentire molto dispia-· cere de la presenzia mia in Corte, et non mi bastan summissioni nè dili- genzia alcuna per devincerlo et farmelo amico. Et così non havendo in che servir in Corte, passerò alla Provincia decreta, et servirò alle cose della · Collectoria ec. ·

Questa Lettera del Poggio è data da Valledulit il 30 marzo del 1537. (R.)

fare esazione altrove che nelle terre della Chiesa, lassando a Sua Maestà Napoli e li altri suoi lochi.

Non accetta che 'l Cardinale di Candia sia fatto a sua contemplazione, e dice non aver mai pregato per lui. Recusò li brevi diretti al Duca di Candia e al cardinale suo figlio.

Non ha ancora nominato Sua Maestà Cesarea quello cardinale che Sua Santità gli ha riservato in petto. La voce è di quattro. Il fratello del Duca d'Alva: il fratello del Marchese d'Aghillar: l'Arcivescovo di San Jacopo, e quel di Siragozza. Ma non saria gran fatto che fusse uno che niuno non vi pensa, e questo fusse il vescovo già di Salamanca, e ora di Palenza, il quale è molto costumato e letterato. Non so quando si risolverà Sua Maestà di nominare, perchè sta sospeso, parendogli che Sua Santità ne gli faccia poca parte. Nel Conte di Cifuentes non si pensa in modo alcuno.

Sua Maestà chiamò le Corti di Castiglia per li 15 di aprile, e credono al fine di quel mese averle espedite; di poi si pensa d'andare a Monzon.

Il Capodiferro ancor non è giunto.

L'Infante di Portogallo giunse qui alli 14 del presente.

Il Duca di Calavria ritorna in Valenza; ancora non ho potuto intendere con che risoluzione.

Il conte Massimiliano Stampa ritornerà fra pochi giorni in Lombardia col suo privileggio di Sonzino spedito, come esso dice, a sua voluntà.

Delle cose mie non dirò altro, salvo che pregherò Dio che perdoni a V. S. il danno e 'l disonor che mi lassa fare senza pur voler dirne una parola a Sua Santità, la quale per la sua bontà non mi par possibile che lo tollerasse.

Il corrier che porterà questa è spedito dall'Orator

di Venezia con un salvocondutto di passar per Francia; e perchè hanno fatto lassar le lettere al Vescovo di Rieti, eccetto alcune, dubitiamo che non faccino il medesimo a noi, e però si metteranno nel plico dell'Orator Veneto, e capiteranno a Venezia, ove promette di ordinar che li sia dato bon ricapito.

Ho scritto alli XX e alli XXIII del passato, e alli IV del presente: le prime per un corriero, le seconde per Messer Cherubino, l'ultime sotto il plico dello Imperatore.

Di Valledulit, alli xvan di marzo 1537.

Io non duplico l'ultime, perchè importano troppo, e mandarle per questa via non mi piace. Dio conduca il corrier di Sua Maestà che parti alli IV del presente a salvamento. Ancor non sapemo se è partito di Barzellona.

Leggesi a tergo—Ricevuta alli XIV d'aprile in Frascati.

# XLIII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Io sono stato ricerco da alcuni amici miei con molta instanza a supplicare V. S. a favorire ed interponere l'opera sua, perchè messer Pietro Torres di Siviglia, Baccalario e persona di vita esemplare, come mi fanno essi fede, sia promosso alla dignità di Episcopo Nullatanense che qua dicono vulgarmente Episcopo d'Anello, del popolo e città di Arban, il quale è vacato per morte di messer Ludovico Vivaldo ultimo episcopo di quel popolo e città. Prego

adunque V. S. R. quanto più posso caldamente a fare intorno a questo negozio quello officio che la giudicherà più favorevole, acciocchè il detto messer Pietro e quelli i quali si sono promessi per mezzo d'intercessione mia appresso V. S. conseguire il loro desiderio, conoschino riportarne mediante quella qualche bona conclusione.

Di Valledulit, alli xxui di marzo 1537.

#### XLIV.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Poi che sono arrivato in Spagna ho scritto a V. S. e resposto a tutte le sue lettere: le mie sono state di Palamosa, di Barzellona e di Siragozza. Ho di poi scritto di Valledulit tutte le infrascritte lettere al Nostro Signore e a V. S. R.

Alli XXVII di gennaro scrissi a V. S. per il corriero che partì poi alli IIII di febraro.

Alli X detto per il corriero che partì alli XII.

Alli XXI detto per il corriero ordinario che partì alli XXII.

Alli XXIII detto per messer Cherubino già Oratore del Duca di Firenze, il quale parti quel di.

Alli IIII di marzo per il corriero che fu spedito a posta da Sua Maestà Cesarea.

Alli XII detto scrissi a V. S. una lettera che accusava tutte le suddette, e questa venne alla ventura sotto lettere d'un mercante fiorentino.

Alli XVIII sotto lettere del signor Ambasciatore Veneto, e partì il corriero alli XVIIII detto.

Alli XXII del presente per un gentiluomo che partì furono le ultime mie a V. S. alla quale ho risposto di tutte le commissioni impostemi, e datoli con le suddette molte nove: e perchè V. S. averà delle prefate lettere il duplicato, il triplicato, e di alcuna di esse il quatriplicato, non mi occorre con questa che dirli altro.

Il Vescovo di Rieti se ne ritorna con la risposta che V. S. vedrà in scritto, la quale in effetto è tutto quello o poco meno di quel che ha detto l'Imperatore e li suoi ministri. Io averei fatto a Sua Santità molto più amorevoli dimostrazioni e fatti, se così avesse voluto pigliare sicurtà di me come di Monsignor Poggio; ho fatto quel che ho saputo e ho lassato quel che io judicavo che dispiacesse a Sua Santità.

Il vostro Conte Massimiano, oltre al privilegio di Sonzino favorevole e le altre entrate che furono appuntate in Genova fino alla somma di 2000 ducati, è fatto Cameriere di Sua Maestà, e halli detto volersi servire di lui in Italia.

Le altre nove le ho replicate per più lettere, e Monsignor che viene a bocca supplirà; e a V. S. mi raccomando e mi rimetto a quel che messer Alessandro Guidiccioni esponerà per mia parte. Solo ricordo a V. S. che sempre fui e sono e sarò divotissimo e fedelissimo servitore di Sua Beatitudine, e vero e bono amico di V. S. Dalla quale doverei ragionevolmente potere sperare molto più beneficio che temere danno.

Di Valledulit, alli 29 di marzo 1537.

#### XLV.

#### Santiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater: post pedum oscula sanctorum. È stato preposto allo Imperatore, per la sospizione che si ha di questa impresa marittima del Turco, che dovesse far togliere l'armi alli Mori del regno di Valenza e di Granata con l'occasione e commodità di questi sette mila fanti (de' quali per altra ho dato avviso al Protonotario), li quali debbono imbarcarsi per Napoli; perchè cominciandosi a dubitare che l'infideli così possino assalire questi regni come la Puglia e la Sicilia, verria molto male a proposito che li Mori di Valenza e Granata, li quali non sono meno di 80 mila anime sotto 15 mila fochi, stessero armati e potessero dare aiuto al Turco; ma Sua Maestà Cesarea ancora non s'è risoluta.

Scrissi ieri che ancora si preparavano le navi biscaine con quello sforzo che si poteva maggiore per dubbio che il Re Cristianissimo non dannificasse dalla altra banda con li Bretoni.

Sua Maestà Cristianissima invia qui allo Imperatore un suo araldo o re d'arme, come per altra ho scritto, al quale s'è mandato salvocondotto a Fonterabi di venire; si iudica che venga a protestare che per lo Re Cristianissimo non manca di far pace, e molte altre cose in conseguenza: viene con Notaro e testimoni, e aspettasi domani o l'altro.

Di Valledalit, alli 5 di aprile 1537.

#### XLVI.

# A Monsig. Recalcato Segr. ec.

Molto Reverendo Monsignore. Del mese di gennaro passato partirono (come io sono avvisato) di Siviglia e Calis quattordici navi tutte cariche di mercanzie, e levarono per loro compagnia un galeone e una caravella dell'armata della Maestà Cesarea. Il quale galeone e caravella, lassate le quattordici navi presso alla Canaria come al sicuro e fuori di pericolo, se ne tornarono adietro. In questo tempo e alli . . . . 1 di marzo furono assalite le suddette navi di Spagna da un galeone e due navi franzesi, e dopo lungo combattimento ne restarono prese quattro; le altre diece si salvarono con la fuga, continuando il loro viaggio dell' Indie. E poichè li Franzesi ebbero prese le mercanzie e quel resto che piacque loro, lassarono andare alla ventura le quattro navi. E essi che andavano rivedendo se nelli porti di quelle isole fusse da guadagnare qualch' altra cosa, vennero sopra il porto della Palma, ove era surto il galeone e caravella di Sua Maestà Cesarea: e vistili e fatto judizio che fussero carichi di mercanzie, deliberarono di affrontarli; ma avvicinatisi e conosciuti essere legni d'armata e ben muniti d'uomini da combattere, cominciarono a ritirarsi: il che vedendo il capitano cesareo, il cui nome è Perea, si mise a seguitarli, ordinando prima con gran celerità che una nave portughese e una caravella fornita d'uomini di Palma lo accompagnassero: a tal che in breve tempo con li quattro le-

<sup>&#</sup>x27; Qui l'originale ha una lacuna. (R.)

gni raggiunse li Franzesi e furono alle mani; e conquistato il galeone e preso il capitano di esso, vi trovarono su roba per 40 mila ducati, affondarono una delle due navi franzesi, l'altra si salvò. In quella pugna fu ferito d'artiglieria il detto capitano, il quale s'aveva fatta taglia 20,000 ducati: ma prevenuto dalla morte cinque giorni dopo che fu ferito, ha frustrati della speranza quei che l'aveano preso. Imperò si dice che menano prigioni XX suoi gentiluomini che aveva seco, e che esso era parente dell'ammiraglio di Francia, e che si faceva servire da gran personaggio. Dicono che ordinando li Franzesi molti fochi lavorati per bruciare il galeone di Spagna quando se gli avvicinasse, poco avanti che s'affrontassero, li medesimi fochi s'appresono nel galeone franzese, e arsero le vele e diciotto uomini; e se questo disordine non seguiva, facilmente si salvava o si difendeva.

La Settimana Santa fu presa dalli Franzesi una nave al Cavo di San Domenico, la quale portava dall'Indie 20,000 ducati: altri dicono 40,000, e non saria gran fatto che così fusse, perciocchè molti portano occulto l'oro per non lo registrare.

Nelle isole de Azores sono fermate tre navi, le quali recano molto oro e argento dell' Indie, e avendo intesa la nova de' corsali, hanno scaricato in terra l'oro, e aspettano che l'armata di Sua Maestà Cesarea vada ad incontrarli; la quale non pur questa volta, ma del continuo per ordine dell'Imperatore sarà guida e presidio delle altre che verranno dall'Indie.

In l'Avana stavano tre navi, che l'una veniva da Nombre de dios, e le due dalla nova Spagna. Se ne tornavano molto ricche, nè ardivano allargarsi: e stando in Porto ebbero vista d'una nave francese la quale andava fuori volteggiando. Messono tutto l'oro e argento in terra, e si armarono, e furono ad affrontare detta nave, e combattendo venne un temporale che le spinse ad investire sopra una secca, di maniera che si perderono tutte tre.

Il re d'arme mandato dal Re Cristianissimo alla Maestà Cesarea, il quale io iscrissi per l'ultime mie delli 5 a Sua Santità che si aspettava qui, arrivò alli 6. Il quale, benchè al fratello del signor Antonio de Leva che è capitano o governatore a Fonterabi dicesse che veniva per negozi di grande importanza alla Maestà Cesarea, non però s'è inteso altro, poi che è arrivato, salvo che porta lettere della Regina di Francia alla Maestà Cesarea e all'Imperatrice, e anco a Granvela per ottenere dalle loro Maestà che sia relassata la mogliera d'un maiordomo del Re Cristianissimo, la quale fu da uno Svizzero represaliata, anzi per dir meglio tolta. adducendo che il Re Cristianissimo gli doveva 50 mila ducati di paghe: e al Conte Palatino che instava che la restituisse al maiordomo, ha risposto che è consentimento dell'Imperatore che egli la ritenga: e per questo effetto la Regina di Francia scrive in sua commendazione. Certo è che la voce che fu levata che era un re d'arme, non fu senza qualche fundamento, perchè era in bocca delli primi della Corte; e molti pensano che possa essere altro, e fannosi varii iudizi; ma a me in questo modo la contano questi signori Ministri. Per anco sua Maestà Cesarea non gli ha data udienza. perchè da cinque giorni in qua è stata vessata dalla podagra e ancora non è guarita.

Al Duca di Calavria hanno assignato fino alla somma di 28,000 ducati, computati quelli che prima teneva per sua provisione, e con questi 28 mila ducati si crede che senza altra moglie s'intratterrà in questa Corte per qualche tempo. Li 7000 fanti che io scrissi a V. S. doversi imbarcare a Malaga per Napoli e Sicilia fino ad ora non sono messi insieme tutti, e pare che la espedizione di essi vada alquanto più fredda che al principio non appariva.

Nel mare di Siviglia, Galizia e anco Biscaia li Bretoni fanno molti danni, a tale che fin alli pescatori non sono sicuri: e per questo effetto, e ancora per guardare quei lochi maritimi, Sua Maestà Cesarea fa preparare venti navilii biscaini.

Per le mie delli XX di febbraio scrissi che Sua Maestà Cesarea aveva fatto un partito d'una Bolla con alcuni mercanti genovesi, li quali li sborsavano ducati 80 mila, e presentendo alli di passati che volevano pubblicarla (per l'ordine che V. S. m'avea dato) mostrai e feci leggere a questi signori Ministri la Bolla revocatoria della data delli XII di giugno 1535, la quale mi portò il Canonico Ayala: e di poi non mi dissero altro. Ma non ostante quella, alli VI di questo hanno voluto che si pubblichi la Bolla di San Sebastiano, di che io mi sono risentito, e ho detto che oltre il contempto di Sua Santità non so come possono con bona coscienza prendere li denari delli sudditi per virtù della Bolla di San Sebastiano che non li suffraga: e mi è stato risposto che Sua Santità doveva, mentre l'Imperatore era in Italia, manifestarli detta revocazione, poi che la data è di tanto tempo, e non aspettare che avesse concluso un partito e presi denari: soggiugnendo che in nessun tempo si conveniva meno di usare questa rigorosità che in questo; nel quale Sua Santità considerando il pericolo della Cristianità, doveria non pur tollerare, ma far cosa di assai più momento in beneficio dell'Imperatore. E perchè io conosco che stanno e staranno fermi in questo che la cosa vada avanti. Sua Santità delibererà

quel che li parerà di fare, e considererà se le cose che ho proposte e concluse nel principio del mese passato sono degne di qualche rispetto ec. '

Di Valledulit, alli xun d'aprile 1537.

In questo punto m'è referito che Sua Maestà Cesarea ha fatto intendere a Don Alvaro che consegni subito le galere al suo Locotenente per lo sdegno che ha preso della perdita dell'altre galere alle mani di detto Don Alvaro. Sua Maestà Cesarea ha dato la cura di levar l'arme alli Mori di Valenza e Granata al Duca di Segorbia, di che per la mia delli v del presente scrissi a Sua Santità, e per questo effetto le invierà alcuna banda di soldati del numero delli 7 mila, che io ancora scrissi doversi imbarcare a Malaga per Napoli e Sicilia.

A tergo — Ricevuta a' 4 di giugno.

## XLVII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Le Corti si sono cominciate ancorchè non vi siano tutti li procuratori, e si espediriano assai presto: ma mi vien detto che Sua Maestà Cesarea vuol domandare novi sussidii e più che la solita somma, e per questo le Corti anderanno alquanto più in lungo. Si stima che alli XXV di maggio si doverà cominciare ad inviare la Corte per Monzone, e credesi che la Imperatrice anderà a Siragozza, ove si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parole scritte in cifra. (R.)

fermerà fino a tanto che parturisca: e in quel mezzo l'Imperatore etiam durante le Corti potrà transferirvisi. E se questa andata dell'Imperatrice sarà vera, si fa argomento che Sua Maestà Cesarea piglierà il cammino di Barzellona; imperò l'opinione comune è che l'Imperatore non debbia consentire che ella vi vada, con tutto che ne le abbia data intenzione, sì per non la far movere or ch'Ella è pregna, come perchè movendosi di qui non faria minore spesa di 30 mila ducati.

Le galere che tenea Don Alvaro, le quali porteranno questo spaccio, si dice publicamente che portano 200 mila ducati per pagare l'armata maritima e l'esercito di Lombardia: ma m'è detto da altro loco che non passano 100 mila, e questi sono stati cavati di Siviglia.

Di Valledulit, alli xix di aprile 1537.

Se queste mie ultime lettere sono magre di avvisi e di sustanza, non se ne maravigli V. S., perchè io ho detto in le altre che non mi resta che scriver più.

## XLVIII.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Al Canonico Ayala è parso di ritornare a Roma, e veramente l'ho conosciuto quella gentil persona che V. S. mi scrisse. Qui s'è portato bene nelli negocii che ha avuti di Sua Santità; mi è parso di farne testimonio, e di pregare V. S. che lo raccomandi a Nostro Signore e l'aiuti in quello che ella può perchè è affezionato di V. S.

<sup>1</sup> Coll' occasione del ritorno a Roma del Canonico Ayala il Poggio

Qui è avviso per le lettere di mercanti, come li Franzesi sono entrati in Fiandra e hanno preso San Polo, Heres e Hedin: ma la fortezza di Hedin si teneva per l'Imperatore. Heres e San Polo dicono esser lochi di poca importanza. Due preti che vi avevano tenuto mano gli hanno fatti morire. Affermano per le medesime lettere che quei Fiaminghi vogliono stipendiare loro li soldati per difendersi, e non pagare li denari all'Imperatore.

Si va sospettando, e alcuni quasi affermano, che il Re Cristianissimo sia per dover assalire per la banda di Navarra, e per questa sospizione la Maestà Cesarea quando anderà a Monzone farà quel camino, secondo 'l iudicio di molti.

Domenica prossima alli XXVIIII del presente si mette in ordine un torniamento molto bello, come dal signor Canonico Ayala sarà detto più largamente a V. S.

Il levar l'arme alli Mori di Valenza e Granata s'è concluso doversi resolvere a Monzone.

Chi mi aveva detto che Sua Maestà Cesarea per

spedì al Recalcato una non breve relazione in censura del Guidiccioni. Siffatta relazione che finora non mi è stato dato di rinvenire, è accennata in una lettera che il Poggio scrive nello stesso di 21 aprile da Val-- ledulit al Segretario intimo del Papa: • V. R. vedrà (così la lettera) - quanto io scrivo per la mia alligata; et mi sono esteso alquanto in dir - quello sento del Nunzio Guidiccioni, perchè Sua Santità intenda quello - passa, et per satisfar all'officio mio in significare quanto tocca al ser-· vizio di S. B. Se ad V. S. R. paresse hora non convenir questo offitio - la potrà non mostrar la lettera mia; chè tutto rimetto a voler di V. S. - Non ho già detto tutto quello che intendo del mal governo suo, chè · - non vorrei si credesse mi muova odio o invidia. Però V. S R. potrà » informarsi meglio da chi va la, chè ogni giorno accadrà che alcuno vadi, - come hora il Canonico Ayala: et io con haver facto una volta per · sempre questo offitio per il debito, non haverò più per che fastidirne · altrimenti V. S. · Povero Nunzio! Ignaro delle insidie dei proprii nemici, egli lodava e raccomandava chi doveva essere presso la Corte di Roma strumento della sua disgrazia. (R.)

questa state riterria appresso di sè il Duca di Calavria, mi ha di poi referito che il detto signor Duca si partirà presto dalla Corte per a Valenza, e di lì andrà a Monzone.

Di Valledulit, alli xxı di'aprile 1537.

A tergo si legge — Ricevuta a' v di giugno. Portata dal Canonico Ayala.

## XLIX.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Per il Canonico Ayala, che partì di qui alli XXII di questo, furono l'ultime mie, e prima avevo scritto a V. S. alli XVIIII detto, quali vengono portate sotto lettere dell'Ambasciatore di Venezia, e due giorni avanti per lo Ambasciatore di Lucca: nè mi resta rispondere ad alcuna delle lettere ricevute da V. S. R. Di poi non avemo cosa di momento, rimettendomi a quanto per molte altre mie ho scritto, le quali si sono duplicate e triplicate per la via di Lione e Barzellona.

Ora ho ricevute le di V. S. R. delli III e X di febraro, alle quali non occorre altra risposta, avendo supplito a bastanza con le suddette mie.

Per lettere di mercanti di Siviglia delli XXIIII del presente ci è avviso essere date a traverso cinque navi, di sette che stavano nell' Isole d'Azoreb, le quali sette erano venute di diverse parti dell' Indie; e che di una delle cinque, la quale era molto ricca, s'era salvato non più che 16,000 Castigliani, che sono circa 20,000 ducati. Quanto sia a punto quel che sopra di

essa si perdesse non si sa. Si fa iudizio di più che 50,000 ducati. Le altre quattro avvisano aver salvato in terra tutto quel che portavano.

L'armata che si preparava in Siviglia per andare a levare questo oro e argento si va dispacciando con bona sollicitudine. Credesi che la somma potrà essere fin a 400,000 ducati, i quali però sono di persone particulari e la maggior parte di mercanti diversi.

fin a 400,000 ducati, i quali però sono di persone particulari e la maggior parte di mercanti diversi.

Come per altra mia dissi, le Corti di Castiglia si sono cominciate, il servizio delle quali, o tributo ordinario, soleva essere 400,000 ducati, ma ora mi è detto che la Maestà Cesarea ne ha domandato 800,000, i quali si crede gli doveranno esser pagati. Finite queste di Castiglia, che sarà verso la fine di maggio, partirà Sua Maestà Cesarea per Monzone a far quelle di Aragona, Catalogna e Valenza: e ancora si crede che là domanderà più che'l solito, che sono 600,000 ducati.

Questi denari si solevano ordinariamente pagare all'Imperatore in termine di tre anni; ma quando
Sua Maestà Cesarea se ne ha voluto valere subito, ha
usato far partito con li mercanti, massime alemanni
e genovesi, i quali hanno preso questo assignamento
e pagato immediate tutta la somma con vantaggio di
14 per cento. Altro modo hanno ancora, massime in
Castiglia, per valersene presto: partono a tutti li lochi
principali quel che gli tocca pro rata, e poi assegnano
a ciascuno delli abitatori così a mercanti come alli altri, secondo le facultà loro, fin che si adempia la somma
che a quella città per la sua rata si è compartito: e
a questi che sborsano li denari ne danno ogni anno
ducati otto per cento.

Aspettasi dall' Indie Fernando Pazzaro, dicono con un milione e 400 mila ducati, e dicono essere questa somma dell' Imperatore: che doverà portare ancora bona quantità di denari di mercanti e d'altre particulari persone.

Si tiene quasi per cosa certa che la Maestà Cesarea domanderà a tutti li signori di Spagna, nello stato dei quali sono saline, che gli debbano dare tale assegnamento del sale, ricompensandoli della medesima entrata in altre entrate: e questo fa Sua Maestà per ponere in più prezzo il sale; il che se seguirà, si stima poter trarsi di questo assegnamento da 400 fin in 500 mila ducati.

Il simile si crede sia per dover seguire delli allumi, ricompensandoli come di sopra, di che poteria trarsi fin a 40 o 50 mila ducati. E a V. S. R. mi raccomando.

Di Valledulit alli xxv di aprile 1537. Tenuta fino alli m di maggio.

A tergo - Ricevuta a' V di giugno.

#### L.

### Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Queste Corti di Castiglia si tirano più in lungo che non si estimava, perchè si vanno pensando e preponendo modi di trovar altri denari, e per questo non potemo dispacciarsi di qui che sarà mezzo giugno al meno: nè la Maestà Cesarea farà intimar le Corti d'Aragona fin a tanto che non sa la certezza del suo partir di qui, perchè dice che se non andasse così a tempo, bisogneria, avendo a far con quei cervelli, che di novo le intimasse, il che porteria molto tempo seco.

Delli 800 mila ducati che si crede dover Sua Maestà Cesarea trar del servizio di Castiglia, si fa iudizio sì come se ne fa instanza, che ne saranno assegnati 400 mila e forse più, tra Messer Ansaldo e altri genovesi e mercanti creditori.

La Sua Maestà Cesarea ha dimostrato allo Oratore di Venezia molta debilezza e quodammodo non saper come poter resistere a tanto apparecchio di guerra. Li ha ben detto che non crede che il Turco possa metter esercito in terra, e lassar tanto fornita l'armata che il Principe d'Oria non possa con la sua far qualche bono effetto.

Mi è detto da Granvela che hanno provisto che vadino alle difese della Fiandra 15 mila lanzi. E di novo si dice qui che vi manderanno tremila Biscaini, i quali passeranno su alcune navi di Fiandra, che alli dì passati vennero in Biscaglia.

Alli II di questo si ragunorono in casa del Cardinale Toleto alcuni Prelati per iscrivere a Sua Santità circa la lor venuta al Concilio.

Qui si afferma che Sua Santità al principio di questo dovea uscir di Roma per andar a Bologna: e sua Maestà ne tiene avviso.

Si afferma che li settemila fanti, de' quali per altre scrissi, sono già insieme, e fanno ventiquattro bandiere e non tarderanno ad imbarcarsi.

Il Nuncio di Portogallo mi scrive essere stato ricevuto con molto onore.

Questo che parte, è un corriero spedito dall'Ambasciator di Venezia fino a Barzellona: forse troverà ancor le galere di Spagna, e sarà ventura.

Parti un corriero alli . . . mandato da Sua Maestà, et non levò lettere d'altri: doveva passar sul brigantino che alli IX del passato fu mandato dal Principe d'Oria.

Non triplico le altre lettere, perchè le galere dove-

ran portarle sicure che partiranno per Genova, o son partite.

Sto aspettando con desiderio lettere di V. S.

Di Valledulit, alli ıv maggio 1537.

A tergo — Ricevuta a' v di giugno.

#### LI.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Per una lettera particulare di V. S. delli X d'aprile comparsa qui alli XX di questo con l'altre delli negoci di Sua Santità, ho inteso esserle parso comprendere nelle mie lettere ch' io non abbia quella satisfazione di lei che si conviene. Monsignore mio, con V. S. e con alcuni che mi hanno fatto e fanno l'amico, e che al presente mi provocano e scrivono nella medesima sustanzia che V. S., voglio lassare di ripetere i principii e quel che successivamente ho patito fuor di ragione in questo mio mal fortunato officio, nè voglio raccontare quanto sempre io abbia trovata vana ogni promessa senza pure uno schermo di scusazione: e quanto ogni giorno io vada declinando della riputazione, non dico mia, ma di Sua Beatitudine; perciocchè nè quello mi varria se non a mover riso de' miei guai, come altre volte ha fatto, nè questo se non a dar ansa di accendere sdegno, e di poter dimostrare ch'io sia superbo, ch' io abbia il cervello alto, ch' io non mi contenti di questo loco maggior di quel che merito, e che per questo saria bono rivocarmi e ponermi a sedere come altre volte s' è designato. Dico che voglio lassare di ripetere e raccontare quel che si converria per li sopra detti rispetti, e

ancora perchè oramai (di che rendo grazie infinite a Dio) son risoluto di sopportare in pace ogni torto e ogni cosa benchè ingiusta e dannosa che mi possa succedere; e a quelli che senza averne io data cagione mi perseguitano se per ora non so così accomodarmi a render grazie come mi sono accomodato a perdonarli, spero di farlo col tempo; perciocchè mi averanno insegnata la pazienza e fattomi più spesso rivolger l'animo a Dio che non averei fatto: la cui divina Maestà chiamo in testimonio che io non porto odio ad alcuno, quantunque mi abbia gravemente offeso. Quel che V. S. abbia potuto e possa far per me, è manifesto a molti. Quel che abbia tollerato o eseguito in altri, lo sa V. S. meglio che io; ma io ne so però qualche cosa: e tutto prendo in ottimo grado, purchè V. S. si satisfaccia, e Nostro Signore creda di satisfarsi. Rendo a V. S. non mediocri grazie delle sue offerte, le quali, se anderanno in compagnia degli effetti come mi promette, saranno sempre a tempo, e mi recheranno utilità. Ma io faccio ben certa la S. V. che sì come in cosa alcuna non ho mancato mai di procurare il commodo e l'onor suo, così non mancherò fin che avrò spirito, e sempre le dimostrerò che lo prepongo al mio. Se io non ne sarò poi così ben cambiato, averò satisfatto al desiderio e all'obligazione mia, e parerammi rimaner vincitore in questa operazione laudabile.

Io parlai alla Maestà Cesarea con quel buon modo e desterità ch' io seppi, perchè si contentasse che la S. V. lassasse Algier, dimostrandoli quanto s' era allontanato dalla verità chiunque aveva persuaso che il vescovato valesse ducati mille, e che Sua Maestà non era forse informata delli curati che aveva annessi, e della indisposizione di V. S. nel mare: e lassando i molti ragionamenti a parte, Sua Maestà se ne contenta e promettemi far ora ogni sforzo per accomodarla, se cosa

vi sarà ove possa imponere una pensione, e quando non possa, sarà con la prima vacanza.

« Non parendomi aver ben tocco a mio modo che » la pensione dovesse esser mille, dissi queste formali » parole: Io avevo pensato se fusse servizio di Vostra » Maestà ch' ella gli desse la pensione delli cinquecento » che ha data a me, e cinquecento altri potria su que-» st' altra cosa presente accomodarli: il che potria as-» sai più facilmente riuscir, e a me darmi (sic) quando » partirò di qui, o quando venga altra occasione; disse: » No, Nunzio, quella che vi ho dato voglio che sia vo-» stra, ma io io l'accomoderò. Repregai due volte, così » poi feci con questi signori, quali hanno avuto piacer » della risposta di Sua Maestà e non mancheranno di » usar ogni opera buona: e per questo spaccio forse » ne darò avviso più fermo che per avanzar tempo ho » scritto fin qui. V. S. adunque può vedere che non » solo Sua Maestà si contenta che lassi il vescovato, ma » pensa di farli ora la mercede, e credomi che sarà di » mille.1 »

<sup>1</sup> Dalla lettera del 7 dicembre del precedente anno vedemmo la risoluzione della Corte Imperiale di conferire il vescovato d'Algeri a Monsignor Recalcato. Non ostante che egli lo ricusasse dapprima, siccome per questa lettera è manifesto, s'indusse poi ad accettarlo. Addi 14 settembre 1537 il Poggio, già succeduto al Guidiccioni, così scriveva al Recalcato: - La Maestà Cesarea . . . è ben contenta d'intendere la devotione • et affectione di V. S., così questi Signori con chi sono ogni giorno in - ragionamento di lei, et hanno avuto piacere habbi V. S. acceptato il · vescovato; et se Dio sara servito, spero ogni bene, et V. S. stia sopra - di me - ecc. E più innanzi: - Fui . . . alla Macstà Cesarea, et mi - parve tempo in bona pratica de darli gratia in nome di V. S. de la electione fece Sua Maestà alla Chiesa di Alguer (sic), dicendo come la · acceptava volontieri per nominarsi servitor di Sua Maestà, et ch'io fa-· cevo testimonio di lassarlo tale. Ne ebbe piacere, et disse che certa-· mente sempre lo cognobbe affetionato al servitio suo ecc. · Addi 11 ottobre il medesimo Poggio avvisavalo che dal vescovato d'Algeri si sarebber sempre ricavati 800 Ducati. (R.)

Messer Alessandro Guidiccioni per le ultime sue mi avvisa V. S. e il Tesoriero averli più volte detto che qua aveva scritto al Poggio che mi pagasse la mia provisione. Io ho inviato due delli miei a pregarlo che me la paghi, e dice che nol vuol fare perchè nè da V. S. nè dal Tesoriero non gli è stato scritto cosa alcuna. Ho voluto darli sicurtà di banco, in evento che non me l'abbia a pagare di farli restituir subito li denari con l'interessi, etiam con pena pecuniaria, se non si trovasse con effetto che si contentassero ch'io l'avessi. In somma non ne vuol far niente, e l'interessi mi mangiano l'anima non che le facoltà. Io prego V. S. che per lo avvenire dia tale ordine che, se pure per mia disgrazia ho a capitare alle mani sue, non li abbia almeno a stentare.

Di Valledulit, alli xxx di maggio 1537. 1

#### LH.

#### Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater: post pedum oscula sanctorum. Ho letto un capitolo nella lettera del Protonotario delli tre di maggio per la quale mi dice la Beatitudine Vostra essersi contentata ch'io accetti la pensione che la Maestà Cesarea mi aveva donata, e che mi ammonisce ch'io mi porti di maniera nelli negocii che occorranno

<sup>2</sup> Nella precedente lettera, questa pensione dicesi essere di 500 Ducati.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La lettera manca dell'Indirizzo, ma è certamente scritta al Recalcato. — Le parole distinte con virgolette sono in cifera sull'originale. Il diciferato trovasi in una scheda annessa alla lettera. (R.)

che non paia ch'io sia preso al boccone e voglia uccellar più oltre. Padre Beatissimo, io supplico la Santità Vostra che non voglia dar loco nè ora nè mai a pensier alcuno che sia punto dubio della fedeltà mia. E quantunque a ragione Le paia ch'io manchi d'ingegno e delle altre parti convenienti a questo grado e alli negocii importanti di Vostra Beatitudine, sia contenta di persuadersi che di fidel servitù e di devozione non mancherò mai, nè cedo a qualsivoglia altro. Perchè oltre che io mi conosca esser quel che sono per Lei, e che tutto quel che mi venisse saria per lo rispetto suo e dello officio in che Ella m'ha posto, io sono ancora per mia natura tale ch'io aborrisco le cose inoneste, e ho per detestabil vizio la ingratitudine. So che alcuni più interessati che veridici non cesseranno del continuo di far mali officii contra di me,1 ma io sono ben sempre stato sicuro che la prudenza di Vostra Santità discernerà il vero, e non sofferirà che le calunnie d'altri faccino nocumento alla innocenza mia; e a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Valledulit, alli v di giugno 1537.

¹ Allude principalmente al Poggio, del quale si lagna anche nella lettera precedente. In questo stesso mese Monsignor Guidiccioni spedi una persona di propria confidenza al Pontefice per far rimostranze contro il Bolognese suo avversario, ed affinchè quella aver potesse facile e benigna udienza appo Sua Santità, raccomandolla a Pier Luigi Farnese. Il quale con lettera data da Piacenza il 27 giugno (che sta nell'Arch. dello Stato di P.) così seriveva a Paolo III: • El Guidiccioni invia uno suo da Vostra Santità, et molto se dole del Poggio. Sa Vostra Santità che gli ho raccomandato il Poggio; quale certo tengo per homo da bene: pur, havendomi scritto il • Guidiccione che lo raccomandi a Vostra Santità, et ch'io la supplichi se • degni ascoltar questo huomo suo, non posso mancar di farlo, essendo • servitor antiquo; et cussì gli lo raccomando supplicandola si degni • ascoltar il suo. Di poi farà quanto giudicherà expediente. • La lettera è tutta di pugno di Pier Luigi. (R.)

#### LIII.

## A Mons. Recalcato Segr. ec.

Per la mia de'IIII del presente scrissi a lungo a V. S. quello che allora occorreva. Ho di poi mandato Lorenzo mio 1 per a cotesta volta, il quale forse a quest'ora si sarà imbarcato a Barzelona. Non ho potuto per la subita partita di questo corrier duplicare, e così ho voluto in fretta far questi pochi versi reservandomi alla mia che di già ho incominciata a duplicare a più largamente scrivere quanto farà di bisogno. L'Imperatore ha detto all'Oratore Veneto che scriverà al Principe d'Oria che in tutte le cose che può sia presto nelle occorrenze de' Veneziani per questa venuta del Turco: e ha ancora detto che crede che i Veneziani faranno questo medesimo verso Sua Maestà. L'Orator predetto aveva ancora in un certo modo offerto a Sua Maestà se voleva che si punissero li due presi in Venezia per aver deciferato le lettere del Conte di Cifuentes: l'uno mi par che sia quello decifrator, l'altro quel Valerio. Sua Maestà ha resposto che non vuole, e che quel contenuto delle lettere era di poco momento. Le Corti di Monzone ancora non sono intimate, nè si intimeranno finchè non venga avviso di Fiandra, come questi Signori dicono, o di Inghilterra come dalli altri si iudica.

Dell'andata in Fiandra non se ne ragiona più.

Qua è arrivato il novo Ambasciatore d'Inghilterra quattro o cinque giorni sono, il quale sta molto secreto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ecco la persona mandata a Roma dal Guidiccioni, cioè Lorenzo Foggini suo segretario, e di cui è parola nella seconda nota della precedente lettera.

Il Nuncio di Portogallo scriverà per un corriero il quale quel Serenissimo Re doveva spedire, e mi avisa aver ricevute le lettere di V. S. che li mandai col Breve ec.

In fronte del foglio si legge: 1537 Monsignor Guidiccione de'XIV di giugno da Valledulit. E a tergo— Ricevuta a' VII di luglio.

Sembra il diciferato di una lettera scritta dal Guidiccioni al Protonotario Recalcato.

#### LIV.

### Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Per la mia delli XVI di questo scrissi a V. S. quello occorreva, e per non esser ancora partito il corriero, farò di novo questi quattro versi. Tre giorni sono che l'Imbasciadore del Re d'Inghilterra nuovamente mandato all'Imperatore, il qual si chiama messer Tommaso Vuiat, fece l'entrata molto onoratamente accompagnato e accarezzato da questi signori, e li hanno consegnato uno delli migliori alloggiamenti che sia in questa villa, e di continuo non mancano d'intrattenerlo ed onorarlo quanto sia possibile.

Ho lettere con aviso di Siviglia come l'armata, la qual era partita di Siviglia per portar l'oro delle Indie, è ritornata indietro ed è in Calis. La Capitanea nell'uscir fora si perdette in una secca, ed un'altra nave di 400 botte andò a traverso a Calis.

Oggi sono stato da questi Signori, e li ho trovati

molto meglio disposti che alli di passati. Una ragione mi dice A. tra l'altre, dalla quale si può pensare che sia causata questa bona disposizione, ed è questa, che intendono il Re di Francia bravare molto contra Sua Santità, e di qui argumentano che, se la Sua Beatitudine non osserva quello che aveva promesso e non si rende così facile come a loro pareva giusto, non sia per difetto di bona voluntà, ma per non inasprire maggiormente il Re Cristianissimo; « può anco esser che « con el Re d'Inghilterra non abbino concluso, come » speravano, che già è venuta la resposta, ma non si sa » che risposta la sia.¹ »

Visto che costoro erano in su questa disposizione, non ho voluto mancar di mettere in campo le cose della Badia di Lucedio, della quale m'hanno data grande speranza. E A. appartato m'ha detto che assai manifestamente si può vedere ch'ella abbia da essere del Cardinale Farnese, perchè la Maestà Cesarea ha lassati scorrer sei mesi della prorogazione che l'era

<sup>1</sup> Le parole virgolate sono in cifra. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il Monastero Cisterciense di Santa Maria di *Lucedio*, posto nella Diocesi Casalmonferrato, venne realmente assegnato in Commenda al Cardinale Alessandro Farnese, il quale a' 28 ottobre 1537 delegò a prenderne possesso un Pier Antonio Torelli d'Acquapendente Maggiordomo di Pier Luigi Farnese padre di esso Porporato.

Una delle Lettere, che qui pubblichiamo, del Guidiccioni in data del 7 d'agosto 1537 mostra come il Duca di Mantova per le ragioni che gli competevano sul Monferrato avrebbe voluto che quella Badia restasse, almeno in parte, alla Casa Gonzaga. E appunto per le opposizioni fatte dai Gonzaga, il Cardinal Farnese non aveva ancora potuto conseguirne il desiderato posseso a' 34 dicembre del 1541. Nel qual giorno il Cardinale fece suoi procuratori un Sigismondo Albani d'Urbino e Giambattista Fossa da Reggio al fine d'instare tanto presso Donn'Anna Marchesa vecchia di Monferrato, quanto presso il Luogotenente di Caterina Duchesa di Mantova, che conceduto gli fosse d'entrare al possesso di quella Badia. Veggasi il Registro dei Contratti del cardinal Farnese, a carte 9 e 16. (R)

conceduta da Sua Santità del nominare: adeo che non avendo nominato, ipso jure si aspetta al Cardinale Farnese per le ragioni che vi ha. E a V. S. con tutto il core quanto posso mi raccomando.

Di Valledulit, alli xvnı di giuguo 1537.

Ier notte arrivò qui un maiordomo di questo Imbasciatore d'Inghilterra nuovamente venuto, il quale partì alli 7 del presente, e ha detto della grata accoglienza fatta in Londra a Don Diego da quella Maestà; la quale lo mandò a incontrare di 50 uomini delli suoi di gran personaggio, e lo alloggiò molto onoratamente con tutta la sua famiglia nel suo palazzo, facendolo dormire sopra la camera di Sua Maestà propria, e facendo servire tutta la sua famiglia dalla sua guardia, il che dicono essere grandissimo favore: e inoltre che detto Re ha fatto intendere al Re Cristianissimo mentre ch'era in Fiandra avesse per bene non passar più avanti, e in questo s'è scoperto molto fautore di quella provincia: onde per questo il Re Cristianissimo e per aver ancora auto notizia d'un certo trattato ordinato da dodici del suo campo che con certi fuochi avean dato segno a un buon numero d'Alemanni che venissero a quella volta di Fiandra, dubitando esso che non spuntassero quelli passi, ha inviato di nuovo a provedere li lochi presi e fortificare quelle frontiere della Fiandra.

Di quello che abbia concluso Don Diego con quel Re non ha portata resoluzione alcuna: dice bene che di corto verrà: e pensa aver a essere di bona forma, « ma, a quello ch'io posso giudicar qua, mi par veder » contrarii segni.¹ »

<sup>1</sup> In cifra come add. (R.)

Il Cardinal Polo dice ritrovarsi in Cambrai.

Dui giorni sono arrivò qui all'Imperatore un mandato dal Sofi, il quale ha fatte grandi offerte a Sua Maestà Cesarea.

A tergo - Ricevuta a' VΠ di luglio.

## LV.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. In Osma, alli 22 del presente mi furon portate le lettere di V. S. delli IX e x del passato da un uomo mandato a posta da Siragozza dal Bergamo scudiero di Nostro Signore, il quale uomo inavvedutamente, senza domandare di me per lo camino, giunse a Valledulit, e trovando ch'io ero partito dietro all'Imperatore, mi raggiunse in Osma. L'altre delli XIV XV e XXII ebbi nel medesimo loco per la via di Idiacques. Inviai subito un mio a domandare udienza alla Maestà Cesarea, la quale era indietro due leghe, che per essersi detenuto alla caccia l'ero passato avanti. Mi dette ordine ch'io fussi in Almazan perchè quivi averìa nova delli avvisi suoi, li quali ancora non erano diciferati. Così giungendo poi la Maestà Cesarea nel detto loco mi dette audienza il giorno di Santo Jacopo.

Quanto al capo principale del mandar personaggio, la Sua Maestà faceva renitenza con dire che manderia potestà al Marchese d'Aghillar di trattare e concludere pace, e che non occorreva mandar altri: dopo molta istanza ch'io ne feci con aggiungere quelle ragioni che veramente mi parevano utili per Sua Maestà, mi disse che vederia di mandare qualche persona, e compresi che voleva dire di bassa condizione. Ritornai a supplicare che l'importanza del negocio e li tempi difficili ricercavano gran personaggio, e che ben si vide che il Re di Francia, mandò il Cardinale Lorena, e ora si poteva credere che manderia o Sua Signoria Reverendissima, o qualche altro grande uomo. Mi rispose che non potea mandare uomo di più qualità che il detto Marchese suo oratore. Replicai, e al fine li preposi il il Duca d'Alva. Sua Maestà mi disse che bisogneria saper certo chi fusse quello che il Re manderà, perchè da quello delibereria la persona che dovesse mandare: al fine prese risoluzione di aspettare Covos, il quale è rimasto indietro e fra cinque giorni si aspetta alla Corte. e consultato con lui e con Granvela, mi daria risoluta risposta. La quale non può essere in meno di otto giorni perchè me la promise in Siragozza. Mi disse bene: non pensi Sua Santità di farmi accettare quelle condizioni che il Re ha preposte per li tempi passati; nè rimase di raccontarmi che essendo tante volte venuto sì liberamente alla pace, e essendosi ogn'ora più discostato il Re, la Sua Santità doveva pure dimostrarli quel che gli si apparteneva, e tanto più avendo potuto conoscere la intelligenza che teneva col Turco con tanto pericolo e danno della Cristianità. E quando io allegava che Sua Santità, oltra le altre ragioni, lo faceva per poter usare più giustamente l'autorità sua, e fare quello che conveniva a bon pontefice e render conto a Dio della sua amministrazione, mi rispose che sarà come è stato fin qui. Sopra che io adducendo prima ottime escusazioni del santo procedere di Sua Santità fin a questa ora, asseverantemente affermai che eravamo venuti a quel punto il quale per la imminente ruina non pativa più dilazione, e che Sua Santità faria l'officio suo virilmente senza altro rispetto che del servizio della Religione Cristiana. Questo fu in sustanza quello che fu detto con molte parole.

Dissi a Sua Maestà aver mandato subito a Siragozza a stampare quel transunto della Bolla per far pubblicar le processioni; mi rispose che era bene di far pregare Dio, e che li aiuti de' Cristiani averian potuto divertere questi conati del Turco, e dissemi queste parole: « Nunzio, quanto saria bene che oramai li altri si riconoscessero delli loro peccati: io non nomino alcuno, ma ben conosco che non si procede verso Dio, e con carità come si conviene. »

Ascoltò senza darmi risposta alcuna quanto io li dissi delli avisi di Germania, e del Cardinale di Legge s'intendeva non esser forma al Concilio senza la pace.

· Delle contribuzioni che Sua Santità vuol fare per le cose di terra non mi rispose parola, nè manco della passata sua in Italia.

Circa al poeo numero delle galere, dice che più fazione faranno quelle le quali sono state elette per le migliori, che s'elle fussero più, perchè ad ogni modo non sariano state tante che avesser potuto contrastare con l'armata turchesca. Oltra che non voleva lassarsi disarmare le spalle, inferendo a Genova, anzi dicendolo chiaro.

Su la pratica d'Inghilterra di novo mi diffusi a ragionare, e non lassai di ricordarli che per questa amicizia Sua Maestà non incorreria in minor biasimo di quello che riporta il Re di Francia per la imputazione che li vien data del Turco. Mi rispose che poi che li principi cristiani non vogliono aiutarlo, che non vuol restare senza amici, e massime poi che vede che il Re di Francia fa confederazione col Turco, cosa da stimarla molto, essendo l'uno e l'altro potenti: e che sempre

ebbe intenzione, e ora procurerà di far ritornare alla vera strada il Re d'Inghilterra, e quando non potrà si sforzerà almeno che non vada peggiorando.

Esposi con desterità che Sua Beatitudine s'era al fine ridutta nelle cose di Ferrara a fare quanto nella sentenzia di Sua Maestà si conteneva, e che quanto più il Duca aveva conosciuta la facilità e benignità di Sua Santità, tanto più se n'era discostato; e qui narrai la domanda del Cardinalato e destramente dissi: Sua Santità tien per cosa ferma che Vostra Maestà come avvocato e primogenito della Chiesa non mancherà di prestarli aiuto a recuperare quello che debitamente è della Chiesa. Rispose non esser tempo di pensare a particulari; replicai e triplicai che non dicevo nè intendevo se non ne li tempi congrui, e sempre mi diede la medesima risposta.

A Don Francesco da Este ha fatto, e ogni giorno va facendo più immoderati favori.

Pensavo avere scritto che Sua Maestà aveva fatto intendere alli vescovi che andassero alli vescovati, e so certo che lo feci notare a Lorenzo, il quale ora è costà: perchè fui dei primi a saperlo, ma io non penetrai tanto avanti, perchè intesi che lo faceva per conoscere l'ambizione di molti, e parevali che meglio stessero alli vescovati che nella corte. Io ne toccai una parola a Sua Maestà gentilmente, mostrando che poteva in simili casi domandare a Sua Santità che comandasse loro a dover andare alli vescovati. Cominciò a dire Jesus e farsi dieci segni di croce, e disse: « tutto quel che io faccio a bon fine è creduto male, e il male che fa il Re di Francia è creduto bene, » e dolsesi di questo molto.

Quel Monsignor di Valdres, che ultimamente scrissi essere venuto di Fiandria, è stato di novo rimandato, e fu spedito d'Aranda alli XIV. Di poi è comparso alli XVI un altro gentiluomo di Fiandra, e porta la nova della presa di San Polo con occisione di molti Franzesi e cattura di alcuni gentiluomini e capitani che v'erano. È dipoi venuto dui di fa altro corriero che dice la presa di Monterò, e secondo che Granvela mi dice hanno bruciate e spianate l'una e l'altra fin alla terra.

Ho letto quanto la S. V. mi scrive circa lo intrinsecarmi e penetrar alli secreti: solamente Le dirò che, mentre il Poggio è stato qui, per non far ridere il popolo e quelli a'quali tornava commodo le nostre competenze, io sono stato alquanto rimesso, non però di maniera che io abbi punto mancato a l'officio mio, per far l'opposito di quel ch'egli faceva, il quale mandava pregando questo e quello che li facesser compagnia; e trovo che quel mio procedere m'ha acquistata reputazione. E quanto a l'intendere li secreti, disingannisi V. S., chè qui non si dice se non le cose che tornano a commodo loro, e sanno molto ben tacere l'altro e dire che non vogliono dire più avanti. E se s'intenderà quel che li altri ambasciatori scrivono, si vederà che sempre le mie lettere averanno di più qualche cosa d'importanza. Il Canonico Ayala ha parlato più tosto per compiacere al Poggio, col quale s'è concertato, che per la verità e per discorso che abbia di queste cose. E di quanto similmente ha referito della mia strettezza nelle facultà s'è discostato dal giusto e dalla opinion sua propria. Perchè le tasse furono prima viste in Consiglio, e restituitemi senza curare che io le abbassassi. Fu poi dal Poggio posto in testa ad alcuni che le mie tasse erano troppo ingorde, e ch'esso faceva pagar meno l'espedizioni. Il che presentendo, per turarli in tutte le cose la bocca l'abbassai di maniera che dubitavo esserne ripreso da Sua Santità e a querela delli officiali, sì per tenere in poca reputazione le cose ecclesiastiche, come per lo danno che si saria fatto a loro; perchè dove facevo due spedizioni ne farei quattro, se il Poggio non avesse fatto pubblicare in diverse città principali che le mie facultà erano state rivocate. Io guarderò l'onor del Papa sopra la vita, e verso V. S. farò sempre quel che desidero la faccia per me, e la ringrazio del bono avvertimento e ammonizione.

#### · Molto Reverendo Signor mio.

. V. S. ha da sapere che a Nostro Signore per diverse vie e da - genti della Nazione medesima di Spagna è stato fatto intendere che . V. S. usa le facultà sue con tanta rapacità et con così manifesti segni di - avarizia, senza gratificare mai persona, sia di che soite si voglia, che - è cosa abbominabile et odiosa a tutti li Signori del Consiglio Reale, - Et perchè Sua Santità conosce che la Sede Apostolica non ha oggidì - membro migliore della Spagna, m'ha commesso ch'io scriva a V. S. . che, se non muta stile et non pensa usare le dette facultà più parca-- mente et con maggior liberalità, mostrando solo farne conto per la ri-- putazione et honore, Sua Santità sarà forzata revocarle in tutto, e - V. S non havrà causa di dolersi d'altri che di sè stessa. La quale No-- stro Signore comprende che sia di sorte immersa nel guadagno, che - si sia scordata di scrivere, essendo già venuti dui corrieri senza vo-- stre lettere. Eppur il Poggio, sebben non scrive delle nove, che se ne - rimette a voi, serive a di per di delle cose della Collettoria. Si chè an-- che di questo Nostro Signore sta mal contento di V. S.; la quale - prego che per l'amor di Dio proveda di sorte al tutto che Sua San-- tità abbia causa di restarne ben satisfatta. Nè altro potendo dir per hora, alla sua buona grazia mi raccomando.

Gli addebiti dati al Nunzio movevano principalmente dal rapporto già da noi accennato, fatto dal Poggio a' 21 aprile di quell'anno. Il Recalcato accordava men favore al Guidiccioni che al Poggio, il quale, attivo e destro com' era, tentava ogni via per gratificarsi quel potente Monsignorc. - Certifico V. S. (scriveva il Collettore al Recalcato a' 29 marzo 1537) che di me La potrà sempre disponere più che di presona che La habbi in questo mondo. - Così la protezione del Segretario Intimo del Papa fece paghi, come vedremo, in quell'anno stesso i desiderii del Poggio. (R.)

¹ A far meglio conoscere quali fessoro l'avvertimento e l'ammonizione dati dal Recalcato, vuolsi qui riferita la lettera che quel Segretario di resse al Nunzio Guidiccioni nel di 4 del mese precedente. Essa conservasi in bozza nel Carteggio Farnesiano dell'Archivio dello Stato Parmense, ed è del seguente tenore:

Li Signori e Comunità comandate per dar cavalli e genti, non si sente che siano sollecitati: nè si crede che si facci altro motivo, se il Turco non venisse nel regno di Valenza e Granata, o l'esercito Cesareo di Fiandra non penetrasse tanto nella Francia che allo Imperatore tornasse bene di movere da qualch' altro luogo. Il Re di Francia si crede che averà da fare da quelle parti.

Spedito da l'Imperatore passai avanti, e venni in Calatajut a parlare a Granvela, e stemmo insieme per spazio di quattro ore. In somma mi promette fare ogni cosa perchè venga qualche personaggio. Abbiamo parlato del Duca d'Alva e del Cardinale di Siguenza e di Don Pietro della Cueva. Il Cardinale per convenir venire con diligenza non è a proposito. Li altri ancora non li pareno bene instrutti. Hanno ancor rispetto a non sdegnare il Marchese d'Aghillar, perchè se mandano gran personaggio vorrà precedere al Marchese. In Siragozza si darà con la venuta di Covos la resoluzione la quale io solleciterò, e con quella prestezza che io potrò maggiore ne darò aviso.

Quanto alle cose d'Inghilterra, dice Granvela aver fatta la istruzione a quello che andò, ove gli è vietato che si guardi di accettar cosa o espresso o tacitamente che sia contro Nostro Signore e la Sede Apostolica; e che se volessero consentire quello che per le mie ultime triplicate scrissi, il Re d'Inghilterra manderia il foglio bianco; ma che Sua Santità stia con l'animo riposato, e non abbia lui per uomo da bene se mai segue accordo tra l'Imperatore e quel Re d'Inghilterra con pregiudizio di quella Santa Sede, e senza averli quel respetto che se li conviene.

¹ Garzia Loaisa, nato in Talavera di Spagna, Presidente del Consiglio delle Indie, vescovo di Siguenza, di cui ritenne il titolo da cardinale: creato da Clemente VII in Bologna il 1530: morto il 1546.

Della intimazione e precetto fatto alli vescovi Granvela se ne fece la medesima meraviglia, e disse che molto più si conveniva alla Sua Beatitudine comandare e riprendere il Cardinale Lorena e l'Arcivescovo di Milano,<sup>1</sup> li quali in arme bianca entrorno in Avignone: e il Re fa con li prelati portamenti meno rispettuosi: nè però Sua Santità se ne risente.

Tre giorni sono che passarono 3 mila fanti alla volta del Perpignano di quelli ch'erano in Biscaglia.

Di Calatajut, alli xxvnı di luglio 1537.

Questo giorno che siamo alli XXX, sono arrivato in Siragozza dove ho saputo come le Corti di Monzone sono state prorogate dieci giorni, e fra dui giorni sarà qui Sua Maestà Cesarea.

Intendo che li 3 mila fanti passati saria facil cosa non andassero di lungo a Perpignano: ma che sua Maestà li tenesse per buon rispetto fin a tanto serieno spedite le Corti di Monzone in qualche luogo li vicino.

## LVI.

## Al medesimo.

Molto Reverendo Monsignore. Alli XXVIII del passato fu spedito secretamente un corriero di Calatajut

¹ Ippolito d' Este figlio d'Alfonso duca di Ferrara, che sino dal 1520 era succeduto nell'arcivescovato di Milano a suo zio cardinale Ippolito d' Este, primo di questo nome. Tenne quella chiesa sino al 1550 senza mai esservi di persona, dedito com'era allo strepito delle armi e agli intrighi delle Corti, piuttosto che alle cose di Chiesa. (Ughelli, It. sacr., tomo IV, col. 273) Fu da Paolo III decorato della porpora il 20 dicembre 1538.

drizzato al Marchese del Vasto, il quale ebbe commissione di non levare lettere d'alcuno della Corte, e per questo conto la mia lettera mi rimase in mano: della qual mando il duplicato, avendo mandato l'originale a Barzellona a tutta ventura.

Ho di poi parlato qui con la Maestà Cesarea e esortatola (poichè il Comandator maggiore non veniva per questo camino di Siragozza come Sua Maestà m'aveva detto) che volesse resolversi senza metter più tempo in mezzo, atteso che il negocio importava e ricercava celerità, di mandar il personaggio ec. Sua Maestà ha preso tempo a deliberare in Monzone: ma mi ha detto che non sa a chi meglio commettere questo negocio che al Marchese d'Aghillar, al quale vorria aver rispetto avendolo per delli principali di Spagna, e il quale è a pieno instrutto, il che non potrìa così esser in un altro che venisse di novo.

S'è doluto meco che in un concestoro publico ove si deliberò il Breve di Sua Santità e la lettera del Sacro Collegio ch'io li presentai, essere stata fatta eguale la colpa sua a quella del Re Cristianissimo, sapendosi manifestamente che Sua Maestà Cesarea non ha causata la guerra, ha sempre desiderata la pace; che il Re Cristianissimo non solo non l'ha voluta, ma ha tenuto pratica che il Turco venga a i danni della Cristianità: e tanto meno par ora conveniente a Sua Cesarea Maestà di dover mandare altro uomo a posta, quanto che il Re Cristianissimo non ha mai voluto dar risposta alle convenzioni che furon preposte e scritte da Sua Maestà Cesarea, e massime non sapendo che il Re Cristianissimo sia per fare il medesimo, mandando Sua Maestà uno a posta.

Sua Maestà è stata qui cinque giorni alloggiato fuor della terra, et ha mostrato molto mala ciera a questi Aragonesi. Si crede che ciò sia per farli venire più presto a quello che desidera, e per dare spedizione alle Corti di Monzone, ed anco perchè stanno molto sul gagliardo, e stando questa guerra sputano qualche parola che non piace a Sua Maestà.

Oggi parti di qui la Sua Maestà, ed io ho ordine di ritrovarmi domenica che saremo alli XII del presente in Monzone per resolvere questo negocio toccante alla pace.

Non voglio mancar di dire che l'Imperatore mi disse in Siragozza quello che non m'avea detto in Almazan, che quando parlava di venire in Italia per le cose turchesche credeva che li Principi Cristiani avessero a fare il debito loro.

Giunse il Maremaldo alla Corte otto giorni sono. La venuta sua si iudica ed affermasi che sia per cose sue particulari e per non esser troppo ben contento che il signor Marchese del Vasto ha renunciato l'officio del Mastro di Campo, e stassi qui aspettando che Sua Maestà li comandi; è molto ben visto, e Sua Maestà ragiona molto a lungo con lui privatamente.

Qua s'è detto che li Franzesi hanno presa Alba. Quelli fanti passati di qua, Granvela mi dice pure

che anderanno a Perpignano.

Dicemi anco Granvela che Cromvel, quel favorito del Re d'Inghilterra, aveva mostrato a Don Diego oratore dell'Imperatore al Re d'Inghilterra lettere di dui gentiluomini, che quel Re teneva in campo imperiale, come

¹ Cromvel Tommuso, conte di Essex, sostenitore caldissimo dello scisma, e perciò primo negli onori e ne' favori di Eurico; sebbene poco durasse la sua fortuna, involto nella disgrazia di Aună di Cleves, che il conte aveva fatto sposare ad Enrico, nell'intendimento di assicurare la riforma in Inghilterra, essendo ella sorella dell' Elettore di Sassonia, capo della Lega protestante in Germania. Con questo non ebbe nulla di comune il grande agitatore del regno di Carlo !.

essendo usciti due mila fra uomini d'arme e cavai leggieri di Edino s'erano incontrati nelli Imperiali, e fuor che 700 delli ditti cavai franzesi erano stati tutti gli altri morti e presi. Ma Granvela non mostrava averla così per cosa vera.

Della morte del Cardinale figliuolo del Duca di Candia non dirò altro, perchè mi rendo certo V. S. prima di me n'averà avuto avviso.

Ho presentito che lo Ambasciatore del Duca di Mantova fa instanza, perchè il titolo con qualche parte della badia di Lucedio rimanga in casa Gonzaga. Io divertirò quanto potrò.

Di Siragozza, alli vu d'agosto 1837.

#### LVII.

## Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater: post pedum oscula sanctorum. Per l'ultime mie di Siragozza, delle quali mando il duplicato al Protonotario, Vostra Santità averà inteso come io fui rimesso a Monzone per la resoluzione del negocio della pace, e del mandare un personaggio: ove giunto ieri, che fu alli XIII, parlai a Sua Cesarea Maestà, la quale mi disse, che per essere già il Turco dov'è, non potria essere a tempo conclusione alcuna di pace, nè si può ben trattare; e che per non aver ancora mai voluto il Re di Francia rispondere alle cose preposte e messe in scritti da sua Maestà Cesarea, per ora non si risolve mandar alcuno: e che quando sappia quello che il Re risponde, allora o manderà poter al Marchese d'Aghillar, o invierà personaggio a posta come più pia-

cerà a Vostra Beatitudine. Duolsi, come ho scritto, d'essere equalmente imputato come il Re Cristianissimo, parendoli non aver mai mancato del desiderio della pace, ed alla protezione del bene universale della Cristianità. Si offerisce colligarsi con Vostra Beatitudine ed in perpetuo col Sacro Collegio de' Cardinali, e far tutte quelle cose che siano sempre a beneficio di quella Santa Sede. E perchè Sua Maestà ha commessa la risposta, la quale s'è ordinata in scriptis molto più diffusamente e più esplicatamente, come si potrà vedere, io non mi estenderò più oltre. Al fine mi dette una lettera di sua mano, la quale sarà in questa, e dissemi: Qui dentro sarà qualcosa da vantaggio, e Sua Santità vedrà la via che s'ha da tener per la pace.

Inoltre mi dice Sua Maestà come teneva avviso che il signor Pier Luigi era stato chiamato da Vostra Beatitudine, e per questo Sua Maestà teneva qualche dubitazione che non andasse per favorire le cose di Toscana: ove presentiva che cominciava a svegliarsi qualche motivo de' forusciti. Mi impose con molta instanza ch' io supplicassi a Vostra Beatitudine che non permettesse che li sudditi delle terre della Chiesa pigliasser denari da' Franzesi, perchè era avvisata che di novo alla Mirandola si cominciava a far genti, e che il Conte Guido vi si troveria; soggiungendo che per la partita del signor Pier Luigi era da avvertire e guardar bene che li Franzesi non entrassero in Piacenza, loco di tanto grande importanza quanto si sa.

Risposi che se il signor Pier Luigi era richiamato da Vostra Beatitudine, non doveva essere ad altro effetto che per conoscere maggiore il bisogno della sua persona in quelle parti ove poteva battere il Turco: e che se considerava le bone opere fatte fin qui da Vostra Santità, non dovea poter cadere nell'animo di Sua Maestà

che Vostra Santità consentisse a cosa che non fusse onorevole e debita all'onor suo ed al servizio di Dio. E qui mi allargai in dimostrargli esser impossibile che Vostra Beatitudine a tutti li tempi e in questi massimamente s'intromettesse in simili pratiche.

Quanto al secondo capo, risposi che Sua Maestà conosceva molto bene li cervelli italiani, e che era impossibile ritenerli che non corressero al suon del tamburo: ma che mi rendevo certo che Vostra Santità intorno a ciò faria tutte quelle provisioni e proibizioni che fussero a satisfazione di Sua Maestà Cesarea, come anco fece in Bologna e in Romagna pochi mesi sono.

All'ultima di Piacenza risposi che tante volte (benchè non fusse necessario per lo molto antiveder di Vostra Beatitudine), s' era considerato e scritto sopra di questo che Vostra Santità l'aveva provisto di sorte che se ne poteva star sicuro: e che, se il signor Pier Luigi s' era partito, doveva esservi rimasto persona che l'averia saputa ben guardare. Rimase Sua Imperiale Maestà assai ben contenta da queste ragioni, benchè mi dicesse che in Bologna e nella Romagna contra tali delinquenti si poteva far maggiori dimostrazioni.

Sua Maestà ha di poi considerato meglio di quel che mi rispose in Almazan circa le cose di Ferrara. Ha fatto chiamar l'Ambasciator di Ferrara, e gli ha fatto intendere che scriva al Duca come doveria concordar le cose sue con Vostra Santità, e non doveria far menzione del cardinalato: e dicemi Sua Maestà non gli aver detto questo del cardinalato, perchè gli dispiaccia che l'Arcivescovo di Milano, di parte franzese, sia fatto Cardinale, chè per amor del Duca suo fratello ne resteria contento: ma l'ha fatto per onor e commodo di Vostra Santità.

L'Ambasciator predetto ha detto a Sua Maestà che

nel trattarsi questo accordo con Clemente, santa memoria, sempre fu fatta menzione del cardinalato. Ed a Vostra Beatitudine bacio umilmente i santissimi piedi.

Di Monzone, alli xiv di agosto 1537.

A ergo — Ricevuta a' 21 di settembre.

#### LVIII.

## Al medesimo.

Beatissime Pater: post pedum oscula sanctorum. Ho ricevuto e con molta reverenza letto un Breve di Vostra Beatitudine, la quale mi chiama a dovere venire avanti i piedi di Vostra Santità lassando il carico di questo officio a Monsignor Poggio e la instruzione delle cose che io ho maneggiate. Io non mancherò di eseguire quanto mi comanda, e ricevo per somma grazia ch'ella abbia fatta questa deliberazione, e ch'ella si satisfaccia in questa e in tutte le cose, siccome io non ebbi mai nè ho altro animo che satisfarla e servirla. E perchè il prefato Monsignor Poggio mi dice che Vostra Santità gli aveva detto avermi fatto scrivere che io in nome suo facessi intendere allo Imperatore che non le dispiaceva che desse al signor Pier Luigi Novara, io cer-

¹ Novara non fu data a Pier Luigi Farnese che a' 27 febbraio dell'anno seguente 1538. L'Atto di Carlo V, ch'erige quella Città in Marchesato e ne investisce Pier Luigi, conservasi originale in pergamena nell'Archivio dello Stato di Parma. Notabili sono in quell'atto le parole con che Cesare magnificava la devozione e i servigi prestati da Pier Luigi a lui e all'Impero, pei quali molto prima avrebbelo rimunerato, se consentito lo avesse la rea condizione del tempi che correvano. Loda in in Pier Luigi anche le ingenue virtu e le doti dell'animo. E coll'occa-

tifico Vostra Santità che tal lettera non venne mai in mia mano: e quando trova altrimenti, la supplico che mi faccia punire. Forse quei giovani di Monsignor Protonotario se l'avranno dimenticata fuor del mazzo, o per inavvertenza averanno fatto il soprascritto ad altri. E così di questa, come di qualche altra falsa imputazione che mi può esser stata data, spero di far restare ben capace la Santità Vostra della innocenza mia. E creda ch' io ho previsto tutti questi andamenti: '

sione che accenna ai vanti della Famiglia Farnese, non lascia di chiamarlo apertamente figlio secundum carnem di Chi reggeva a quei giorni le somme chiavi. (R.)

¹ Che il Guidiccioni avesse previste le trame ordite contro di lui, lo mostra il tenore delle lettere precedenti, e massimamente quella di numero Ll, e LV in nota; e che queste trame venissero dal suo emolo il Collettore che poi trionfandone gli succedè nel Nunziato, chiaro appparisce dalla seguente lettera latina di Mons. Bartolomeo Guidiccioni Vescovo di Lucca, poi Cardinale, a Sua Santità in difesa del calumniato Giovanni suo nipote. L'originale della lettera si conserva a Napoli fra le carte Farnesi come già fu detto, e che potei avere trascritta per mano di Mons. Rossi. (B)

#### Sanctiss. Domino Nostro PP.

. Humili S. Pedum deosculatione præmissa. Si compertum mihi non esset, quantum S. T. veritatem diligat et justitiam, corruptoresque et calumniatores hodio habeat, et quam acriter dignitatem et honorem suum servorumque suorum vice suas gerentium protegat et defendat, sciens locum et cibum inter animalia pugnæ causam esse; et romanæ Curiæ ar tes moresque non ignorans; ac timens ne Collector ex Hispania Romam accedens, aliquid in nepotem meum machinaretur: propensius et enixius quam unquam pro eo rogassem, petiissemque ut S. T. servum suum fide et diligentia probatum, periculis agitatum, impendiisque vexatum, alieno a quo nihil melius sperari potest, non postponeret. Tacui præterea, no S. T. benignitate ac benevolentia difidere, verbisque magis, quam rebus niti ac fidere viderer; et quia certus sum quod quidquid contra nepotem meum servum tuum maligne intentatum aut machinatum fuerit, in grutiæ augmentum apud S. T. quæ malos male perdit, illi cessurum est. Diutissime S. T. felix valeat, benedicat et oret pro servo suo. Ex Luca die XL. Iulij M. D. XXXVII.

E. V. S.

ma ho voluto lassar correr l'acqua all'ingiù, confidandomi se ben restavo privo di questo loco, il quale non poteva col tempo se non portarmi la disgrazia di Vostra Santità per la congiurazione di alcuni che mi possono nocere, che la verità faria palese la mia fedeltà e servizii miei, e la prudenza e bontà di Vostra Beatitudine li conosceria e riconosceria. Alla quale con molta divozione bacio li santissimi piedi.

Fra otto giorni mi ponerò in camino per la volta di Perpignano, e poi per la Francia, se il Re Cristianissimo vorrà darmi il passo, chè ho già spedito a Lione per averlo, e l'Imperatore se ne contenta.

Di Monzone, alli xix di agosto 1537.

#### LIX.

## Al medesimo.

Beatissime Pater: post pidum oscula sanctorum. Dopo la mia delli XIIII diretta a Vostra Beatitudine qua hanno nova che il Principe Doria seguitando l'armata turchesca ha presi dieci schirazzi carichi di vettovaglie, e fanno anco gran conto della rotta che hanno data a que' cavai che uscirno di Edino ove son morti e presi molti nobili, e tra gli altri è stato ucciso monsignor d'Annibò.

È venuta ancor di poi nova con singular piacere de l'Imperatore che il Principe ha combattute dodici galere del Turco, ove erano molti Iannizzeri e altri soldati; ne ha affondata una e prese le altre undici; e prima aveva presa una galeotta e altro brigantino. Mi dice

la Sua Maestà Cesarea che il Principe li scrive che non sa se debbe rallegrarsi o attristarsi di quella vittoria, perchè essendogli stato necessario, per lo danno il quale aveva ricevuto nelle sue galere, ridursi in Messina per risarcirle e curare i feriti, ove non potea star meno di quindici giorni, perdeva occasione di fare senza comparazione maggior danno al Turco, perchè credeva in quelli quindici giorni pigliare 150 legni così di vettovaglie come di armata.

Sua Maestà pensa per tutti li x d'ottobre risolvere queste Corti, e partirsi a staffetta per Valledulit, subito che l'Imperatrice abbia parturito. Ha grande sdegno con li nobili d'Aragona, e si va comprendendo, che, quietate queste guerre, provederà di maniera che non potranno esser più tanto licenziosi come sono. Feci stampare quelli transunti delle indulgenze per le cose turchesche, e le ho inviate in moltissimi lochi, e anderanno per tutta la Spagna.

Granvela mi dice che di novo il Re di Francia aveva tentato li Veneziani che si unissero seco e offerto loro Cervia e Ravenna. E perchè mi pareva difficile a credere che quella Maestà Cristianissima volesse offender Vostra Beatitudine, così fuor d'ogni ragione, ne ho domandato l'Orator Veneto: il quale mi dice non sapere niente di tale offerta, ma sì bene che li offeriva tutto quello che essi Veneziani pretendevano esser loro nello Stato di Milano.

L'Imperatore alla risposta che li Veneziani hanno fatta al Re che non vogliono rompere la fede a Sua Cesarea Maestà ec.; disse all' Oratore che li Veneziani avevano con questa risposta dimostrato al Re di Francia che se gli apparteneva d'osservare la sua. Pare ancora che li Veneziani diano qualche attacco allo Imperatore di unire la loro armata con quella del Doria, in

evento che il Turco non usi con loro quei respetti che pare che prometta, perchè hanno risposto a Don Lopez su la richiesta che il Principe faceva loro di questo, che per ora non vogliono moversi altrimenti, ma stare un poco a vedere come il Turco si porta con loro.

Fu dato avviso a l'Imperatore che il Re di Francia avea la febre terzana.

Il capitano Moschiera, il qual giunse alli xv del presente, portò nova della rotta de' forusciti di Firenze, e della presa di Filippo Strozzi, di Baccio Valori, e di molti altri fuorusciti.

M'è referito da bon loco che l'Imperatore vuol intendere ad ogni modo da Filippo Strozzi tutti li trattati avuti con Francia, e vuol fare inquirere sopra la morte del Duca di Firenze, e mostra aver voluntà di non relassarlo.

S' è inteso d'un medesimo tempo il trattato di Pavia scoperto da quelli fanti amutinati. Queste due nove averiano accresciuto il piacere alla Sua Maestà Cesarea, se non fusse stato l'aver inteso già essere in terra di Puglia scesi 30 mila fanti turchi e 4 mila cavalli. Si iudica che vadino ad Otranto, e per essere poco munito di genti senza molta difficultà lo prendino, e che con quei che di novo si sbarcheranno faccino grandissimo danno e si fortifichino in altri lochi.

Il Bastardo di Fales . . . il quale giunse l'Imperatore in Osma quando veniva in qua, se ne ritorna in Fiandra mandato dalla Sua Maestà.

Oggi la Sua Cesarea Maestà m' ha ragionato lungamente della pace, e domandatomi: Nuncio, non sapete voi quello che tante volte v' ho detto? non avete voi sempre conosciuto il desiderio mio esser tale? non ne farete voi fede in ogni loco? Io vi replico che voglio la pace, e Sua Santità lo vedrà quando si venga alle cose

ragionevoli. Io comprobai e laudai con quelle modeste e vere parole ch' io seppi quanto Sua Maestà mi disse.

Mi hanno di poi detto questi Signori che li Franzesi hanno preso un Protonotario suddito della Maestà Cesarea sulle terre della Chiesa; non mi hanno saputo specificar più avanti, ma desiderano che se ne facci dimostrazione. Hannomi ancor affermato che 'l Cardinale de' Gaddi ha fatti fochi publici in Venezia subito che s' intese essere sceso il Turco nel Regno, e che si converria ammonirlo aspramente, e così similmente gli altri dui cardinali fiorentini, li quali in questi tempi che si debbe pensare alla defensione della fede di Cristo si doveriano astenere dal procurare la guerra e la distruzione de' Cristiani. Ed a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Da Monzone, alli xx d'agosto 1537.

M'hanno ancora detto questi signori che in questa rotta che hanno auta li fuorusciti di Firenze hanno saputo che v'era buon numero di gente delle terre della Chiesa. Supplico Vostra Santità a rimediar per l'avvenire.

Il vescovo di Conca è morto.1

## A tergo — Ricevuta a' 21 di settembre.

- qua, e dalla necessità e da tutto il resto ec. - (R.)

¹ È questa l'ultima lettera cife abbiamo del Gnidiccioni in qualità di Nunzio presso l'Imperatore. Il Poggio a lui succeduto, scriveva a 28 d'agosto da Monçon al Recalcato le seguenti parole: - Perchè penso - tarderà alquanto nel cammino di qua a Roma monsignor Guidiccioni, - non ho per che esser molesto a V. S. R. con lunga scrittura; pur non - ho ancor voluto vadi senza dui versi miei a V. S rimettendo però a - monsignor Guidiccioni quello più potrei scrivere. In questa sua partita - ho procurato servirlo in tutto quello mi ha ricercato, ed a me è stato - possibile, conforme all'ordine e voluntà di Nostro Signore, e secondo - penso referirà a Sua Santità; e mi pare vadi ben satisfatto e contento di

# PRESIDENZA DI ROMAGNA.

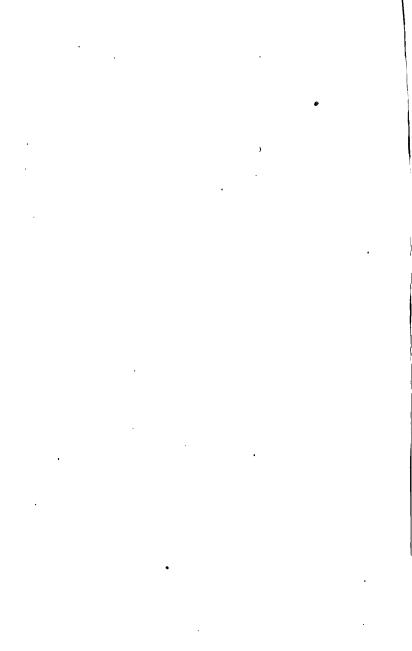

# PRESIDENZA DI ROMAGNA.

#### I.

## Al Magnifico M. Giovumbattista Bernardi.

Bernardi mio gentile. Fate le scuse col Duca e con la signora Costanza, sollecitate il Reverendissimo Camarlingo per la vacanza una, due e più volte: fate che messer Fabio Tiberto da Cesena sia trattenuto in Roma: tenete detto a Sua Signoria Reverendissima ch' io muterò gli uffiziali, acciò che non mi attacchino qualche Breve alle spalle: ditegli che pigli risoluzione con Sua Santità ch'io metta il notaio del Criminale a modo mio, e così quel del Civile.

Il Papa a Sua Signoria Reverendissima in mia presenza inclinò a questo che si mettesse pur la risoluzion ferma: mette conto. Tenete ricordato a Sua Signoria Reverendissima che non lassi passare, nè venire Brevi per li governi. Tenetemi in grazia di Ganascione e Satirone e tutta la brigata. Giudicherei a proposito che parlassi della cosa di ieri a Satirone, perchè vi saria forse manco male.

Da prima Posta alli x di dicembre 1539.

Fatevi dare da Pietrone la chiave del fieno, e vedete per ogni modo di darlo via.

#### II.

## SS. D. N. PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. In questo viaggio di Romagna ho visitato in Agobio monsignore l'Arcivescovo di Salerno, il quale era stato, ed è ancora alquanto indisposto di podagra. E perchè ho più volte fatto fede a Vostra Beatitudine della bontà, della dottrina, e dell'esperienza di quest'uomo raro, e con ogni umiltà ricordatole e supplicatola, che, poi che aveva promosse tante singolari persone al Cardinalato, si degnasse ancora tener memoria di esso e onorarlo di quella dignità, tenendo per fermo che fosse per dovere non meno illustrare quel Sacro Collegio, che render gratitudine alla Beatitudine Vostra di tanto beneficio, mi è paruto in questa visita muovere ragionamento a Sua Signoria di quanto ho detto a Vostra Santità, e ancor rendergli testimonio della buona opinione che la Beatitudine Vostra tiene della virtù e sincerità sua. E dopo molti discorsi che mi ha fatti di quanto il cardinale Trivulzio passò con lui quando era in Roma, ritraggo in somma, che non cerca nè desidera il Cappello nè altra grandezza, ma quando la Beàtitudine Vostra gli comandi,

l Federigo Fregoso nato in Genova di illustre e potente famiglia da Agostino Fregoso e Gentile di Federigo da Montefeltro fu eletto da Giulio II all'arcivescovato di Salerno, che per contrasti avuti permutò nel vescovato di Gubbio, ritenendo tuttavia il titolo della prima sede. Per lungo tempo ebbe l'animo rivolto alle cose della guerra e della politica, anzichè a quelle della Chiesa; ma caduta la potenza di sua famiglia, si ritirò in Gubbio, dove non era mai stato di persona, e quivi morì ai 22 di luglio 1541. A raccomandazione di Eleonora duchessa di Urbino, ed anche pei buoni uffici del Guidiccioni, come apparisce da altre lettere, fu promosso alla sacra porpora il 12 di dicembre 1539.

che l'accetti, lo farà per obedienza. E senz' altro dire a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

D' Agobio, li xiv di decembre 1539.

#### III.

# Al Magnifico messer Giovambattista Bernardi.

Onorando messer Giovambattista. Dite a messer Pietro Rapondi che dica a Nostro Signore queste parole: Il Vescovo di Fossombruno mi disse che Vostra Beatitudine mi aveva fatta grazia di un governo di Romagna, e però son venuto a baciarnele i piedi ec. E secondo la risposta accelererà il venire.

Mandatemi le lettere del Reverendissimo Camarlingo per messer Bernardino de' Medici; ' e dite al Tesoriere che mi paghi tutto quel che aveva il Magalotto, e che cominci a correre il pagamento dal dì che partì da Roma. A Monsignore de'Sauli dite che nel partir mio, se l'avessi veduto, gli avrei detto che giocherò alla larga col Galletto: la mattina quando gli parlai non ne gli potei dire, perchè non sapevo quel che intesi poi. Sollecitate la vacante.

Da Sigillo, alli xiv dicembre 1539.

#### IV.

## A Nostro Signore.

Beatissimo Padre, ec. Scrissi da Sigillo, e d'Acqualagna alla Beatitudine Vostra quei ragionamenti, che io

i È quel medesimo a cui è indirizzata la XXIV delle Famigliari (di cui vedasi in nota).

avea avuti in Agubio con monsignor Arcivescovo di Salerno; i quali avendo poi recitati qui in Fossombruno a Madama Leonora, e dettole, che Vostra Beatitudine, non solamente per la integrità della vita d'esso, ma per compiacere anco al desiderio di Sua Eccellenza, avea inclinazione di promuoverlo: ed appresso narratole la buona intenzione, che la Santità Vostra ha verso lei, suoi figliuoli, e la Casa Gonzaga; Sua Eccellenza ne ha sentita quella allegrezza, e quella consolazione, che si può sentire o immaginar maggiore, come per la qui alligata, con la quale ne le bacia i santissimi piedi, la Beatitudine Vostra potrà in qualche parte comprendere.

In sulla occasione di questa sua lieta disposizione d'animo, ho mossa pratica del parentado,1 del quale parlai alla Beatitudine Vostra; e trovo Sua Eccellenza che dà grate orecchie a questa cosa, e loda le buone qualità del conte Sforza, e considera quanto importi l'esser nipote della Santità Vostra. Ma parendole che sia povero, sta sospesa, e vorria, che la Beatitudine Vostra gli accrescesse tanto d'entrata, che arrivasse a dieci mila scudi l'anno. Ed in tale evento, con tutto che 'l Duca non sia qui, si conforta di persuadernelo, e di tirarlo alla volontà sua. E questa sera gli scriverà, e procurerà, che al suo ritorno di Lignago, il qual debbe essere fra' pochi giorni, si conduca meco a parlamento in Romagna; e, secondo la risposta che in questo mezzo la Beatitudine Vostra si degnerà di darmi, si venga alla resoluzione.

¹ Nou pare che il parentado di cui qui parla il Guidiccioni riuscisse; imperocche il tenor della lettera induce a credere che si trattasse di una figliuola della stessa Eleonora moglie del duca di Urbino Francesco Maria. Della Rovere; mentre il conte Sforza di Santa Fiora nipote di Paolo III dal lato di Costanza sua figliuola naturale, si uni poco appresso con la vedova di Francesco Gonzaga duca di Sabbioneta figlia del marchese Pallavicino.

Andava ancora mettendo in campo, che saria bene e conveniente il darli una città. Ho risposto, che, amando Vostra Beatitudine il Conte come nipote, e come persona virtuosa e gentile, penserà con tutti gli onesti modi alla sua grandezza. La dote della giovane sono ventimille ducati, secondo il costume antico della casa. Ora Vostra Beatitudine può risolvere quel che le piace. A me certo per molte ragioni, le quali Vostra Beatitudine molto meglio discerne di me, par grandemente a proposito. E piaccia a Dio, che si risolva in questo, come spero e desidero. Perchè, oltre alla singular modestia, e anco la conveniente bellezza e ingegno della giovane, acquisterà devota a sè, e affezionata in perpetuo a' suoi questa casa, la quale è specchio di cortesia e di virtù. Supplico ben la Santità Vostra che per onor della giovane tenga segreto questo maneggio.

Di Fossombrone, a' xv decembre 1539.

#### V.

# Minuta per Madama Leonora Duchessa d'Urbino a N. S.

Avendo dal Vescovo di Fossombruno con grandissimo piacere inteso, che la Beatitudine Vostra inclinava ad onorare l'Arcivescovo di Salerno del grado del Cardinalato, così per la buona opinione della vita di esso, come per satisfazione del mio desiderio: m'è parso per questo baciarne divotamente i suoi santissimi piedi, accertandola, che io ne riceverò singular grazia, e contentezza: e che l'Arcivescovo ne presterà quel servigio e quella gratitudine alla Beatitudine Vostra e sua casa, che merita tanto benefizio.

Dell'affezione, ch'egli mi riferisce che Vostra Santità porta a me, a' miei figliuoli, e miei fratelli, con quella umiltà che posso maggiore ne la ringrazio: ed insieme con loro mi sforzerò di superarla con la devozione.

D'alcune altre cose, che 'l Vescovo, come affezionato servitore di Vostra Santità mi ha ragionate, non dirò altro; rimettendomi a quel tanto che da esso ne sarà scritto alla Beatitudine Vostra, alla quale, baciando i santissimi piedi, umilmente mi raccomando.

Di Fossombruno, a' xv decembre 1539.

## VI.

## A M. Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Vostra Signoria non mi ricordò nel mio partire il negozio del Bellino, del quale non mi sono ricordato prima che oggi. Piaccia adunque a Vostra Signoria di farsi dare ducati cinquanta dal Rucellai, e quelli prestare al detto messer Francesco Bellini.

D' Acqualagna, alli xv di dicembre 1539.

Di quanto v'ho detto per la lettera d'ieri che facciate col Sauli, non eseguite cosa alcuna.

#### VII.

# Al Cardinal di Carpi, Legato della Marca.1

Passando vicino alla Provincia di Vostra Signoria Reverendissima ed Illustrissima alla volta di Romagna, il carico della quale m'è stato da N. S. novamente imposto, non ho voluto mancar tra via di farle intendere, che, occorrendole in quelle bande valersi di me, si degni comandarmi con quel medesimo animo ch'io desidero di servirla. Chè certo conoscerà a tutte prove, ch'io le sono stato, e le sarò sempre, quel buon servidore che le debbo essere. E, rimettendomene alla esperienza, senza dirle altro, la supplico a darmi occasione di servirla. E, baciandole umilmente le mani, me le raccomando.

D'Acqualagua, a' xv di decembre 1539.

#### VIII.

# Al Magnifico Giovambattista Bernardi cameriere di N. S.

Messer Giovambattista fratello amantissimo. Vi piacerà subito dare a N. S. le qui incluse; e se fusse fuori, procurate che venghino in mano propria di Sua Santità senza mettervi tempo, e senza dire ad alcuno donde venghino.

Fatevi dare 50 ducati al Rucellai, o quel meno che

¹ Rodolfo Pio de' principi di Carpi, nunzio più volte in Francia e all' imperatore Carlo V, vescovo di Faenza, poi di Girgenti, e finalmente di Salerno, creato cardinale da Paolo III il 22 dicembre 1536; morto il 1564.

la scrittoria avrà avanzato delle spese fatte per Monsignore Bartolomeo, e del credito vostro; e quelli (secondo che da Sigillo v' ho scritto) date al Bellino, pigliandone ricevuta. Sollecitate la vacante, e vendete il fieno, e tenete la chiave presso di voi, perchè Pietrone è galantuomo. Vi raccomando il mio vecchio. Mi fu detto il dì che partì di Roma da un Lucchese, che messer Cesare cerca di confermarlo, anzi porlo sull'opinione di tornare a Lucca, e che riferisce ogni cosa che gli sa dire a N. S. Certo, se così fosse, saria un grande assassinamento. Se vi par di toccarnegli una parola, è rimessa in voi.

Di Fossombruno, alli xvi di dicembre 1539.

Questa mattina parto per Romagna; e mercore, che sarà domani, sarò in Rimini.

Ricordatevi di mandarci il ritratto del Pastorino in medaglia, e usategli qualche cortesia.

## lX.

# Alla Signora Ippolita Pia.

Le cortesi offerte di V. S. Illustrissima mi sono state tanto più grate, quanto mi vengono a tempo più comodo di servirmene a benefizio di Nostro Signore, e in questo caso le accetto; e varrommene securamente per saper quanto Monsignor Reverendissimo con tutta la sua casa sia devoto di Sua Beatitudine; e nelle occorrenze mie proprie me ne servirò a securtà, come affezionatissimo servitore che sono a Sua Signoria Reverendissima. All'incontro V. S. Illustrissima si vaglia di me in tutto ch'io posso; chè sarò sempre prontissimo a farle cosa grata,

Di Rimini, a' xvu di decembre 1539.

## X.

## A Giovambattista Bernardi.

Magnifico M. Giovambattista. Perchè vorrei pur fare un poco di bene a M. Geronimo della Vecchia, gli farete intendere, che se non ha che fare, potria venirsene in qua. Lo ricetterò in casa, finchè venga qualche ventura; e quando non venisse, che pur credo, vi sarà qualche cosa per lui: si starà meco. Ditenegli di sorte, che se non gli riuscissero poi le cose a modo suo, non si lamenti che l'abbiamo fatto uscir fuor di Roma.

Piaceravvi dire al signor Duca che si contenti commettere a Bellantonio capitano della guardia che mi mandi la insegna, o bandiera che vogliamo dire; ma non l'uomo che ne sia bandieraio, perchè la vorrei dare a cui mi piace. Vi mando una lettera faceta per fra Baccio: avvertite Sua Paternità che non la mostri, perchè non si dicesse ch'io stessi sulle baie. E fate che mi scriva qualche volta, e ditegli che ho in animo di rassettargli questa Romagna.

Bernardi, se mi aggiungon que' 30 fanti, avete a sentir nuova di questa guardia, e a maravigliarvi che vi siano 25 capitani e altrettanti alfieri e soldati onorati. Alla fine, quando non voglino sentir questa spesa, domanderò che li 25 fanti lanzi che stanno a Cesena, si aggiunghino alla guardia; perchè là non son necessari; e vi furon posti a persuasion del Galletto, che aveva paura, ma non per bisogno della Terra. Abbiate la certezza e distintamente di che si cavava del salario del Magalotto. Perchè costoro vanno ad un cammino di

E la XIII delle Familiari del tomo I.
Guidiccioni. — II.

volermene dare una parte sopra la pena, affine che io, dove uno merita la vita, la componga in danari per l'interesse mio: del che non voglio far niente, e voglio far giustizia senza rispetto. E però siate col signor Presidente e col Reverendissimo di Rimini, e fate che io abbia li miei denari netti, senza pensare ad altro: e Dio vi consoli.

Di Furli, alli xvii di dicembre 1539.

Avvertite il signor Giulio de' Grandi della cosa del possesso di Savignano, perchè non è onor del Papa, nè mio, a lassar vincer loro questa pugna; e si faria contra giustizia a non render prima il possesso alli Rangoni, e di poi ascoltar quel che vogliono dire quei villani; e saria di tanto mal esempio alla Romagna, che ad ogni uomo parria lecito ribellarsi. Avvertite che non mi si faccia questo fregio di non li fare ubbidire.

Nelle lettere che scrivo ora a Monsignor Reverendissimo Camarlingo dico, come si mandano a Roma, con sicurtà di non partirsi senza espressa licenza di Sua Santità, più capi delle fazioni di Cesena. E che il bisogno di questa provincia sarebbe che Sua Signoria Reverendissima li facesse tener costì, senza dare orecchie alle loro parole; perchè, se tornano, mi guastano ogni mio disegno. Ho voluto che sappiate, perchè possiate premere in questo dovunque bisogna. I nomi dei comandati e le qualità, saranno inclusi in una nota distintamente:

## Della parte Guelfa:

M. Jacopo Buzio, potente di roba, d'uomini e d'ingegno. Gli è stato ucciso il fratello dal figliuolo di M. Masino.

M. Stefano Fanteaguzzo, uomo di fumo e di seguito, e nemico de' Masini.

- M. Malatesta Moro si manda a Rimini per essere di LXX anni.
  - M. Fabio Tiberti è a Roma e hassi a ritenere.

# Della parte Ghibellina:

- M. Masino, nemico de'sopradetti, uomo fazioso, ricco e di seguito.
- Il capitan Cosari di M. Jacopo Beccaro: ha due fratelli e seguito di molti altri giovani.

#### XI.

# Al Signor Cardinale Camerlengo. 1

Iersera, che fu alli XVII, a ore 22 entrai in Rimini, dove starò solamente tutt'oggi, perchè i disordini delle altre città più oltre, desiderano più presto rimedio. Trovo, che tutte o sono in arme, o tanto innanzi cogli odi, che facilissimamente vi possono venire. Io non mancherò d'usare ogni diligenza, e di durare ogni fatica per ripararvi; e prego Dio, che aiuti il mio buon animo: e Vostra Signoria Reverendissima ed Illustrissima, che favorisca le mie provvisioni; come per una sua, che ieri mi fu data per cammino, me ne dà intenzione.

Ho ritrovati gli offiziali e gli uomini principali di Rimini in gran timore dei Malatesti, non solamente per lo detto del prigione del Governatore di Bologna, ma perchè sanno, che per gli danari guadagnati dalli due fratelli minori nella guerra di Piemonte, hanno qualche modo di far ragunata: e anche perchè hanno visto per

Guido Ascanio di Bosio Sforza, de' conti di Santa Fiora, nipote del Papa dal lato della figliuola Costanza, maritata a Bosio; creato cardinale ai 18 di dicembre 1534.

molte prove, che tutti insieme non pensano mai altro che venire ai danni di questa città. E però m'hanno domandato tre cose. La prima, che si lassino 40 fanti della guardia mia per loro difesa: a che ho acconsentito volentieri. La seconda, che si dia loro altro Governatore; di che veramente hanno ragione, e in breve gli satisfarò. La terza, che si provveda a questa rôcca, la quale è mal fornita e peggio trattata. Il che siccome è in potestà di Vostra Signoria Reverendissima di farlo, così saria stato opportuno, che di presente l'avessi fatto io; potendo nascere in questo mezzo qualche disordine.

Nelle risposte, che io ho fatte loro, ho dimostrato l'affezione, che N. S. ha verso di essi, e per la devozione che hanno alla Sede Apostolica, e per la loro unione, della quale meritano laude.

Ho cercato di farli capaci, che le cose dei Malatesti non sono fomentate da altri, che dal proprio lor desiderio d'uccider gli uomini, e far rapina delle sustanzie de'ricchi: e che non possono avere altra compagnia, che di qualche soldatello povero, che per rubare si lassi condurre da ogni uomo in ogni loco.

Li ho però esortati ad abbondare in cautela, a star vigilanti, e dal canto loro non mancar di pensare a tutte le provisioni possibili; siccome io m'ingegnerò, per l'affezione che N. S. porta loro, di esequirle. E in su questo si darà ordine di tener uomo salariato appresso i Malatesti, il quale dia spesso avviso di quel che vede, e cerchi penetrare i disegni loro.

Non ho lassato di dire, che mi pare impossibile che siano desiderati in Rimini; perchè, sendo certi che non vi possono stare, verriano solamente per far male, e gli amici che vi si fossero mescolati, rimarrebbono ruinati.

Sono andato poi diligentemente investigando, se vi sono alcuni, gli quali aderischino ai Malatesti; e trovo, che molti del popolazzo poveri, quando venissero, li seguiteriano, più per disiderio di ripartir la roba de'ricchi, che per amore.

Non mi sono curato di scrivere di questa materia al Duca di Ferrara, pensandomi, che Sua Santità abbi provisto di là. Ma per meglio ritrovar la verità di questo trattato, saria necessario che si scrivesse a Sua Eccellenza o si facesse in Roma con l'Imbasciatore per modo. ch'io avessi in mano un Cesare Mariscotto Bresciano. bandito di Venezia, che al presente si trova in Ferrara. per insino a tanto ch'io intendessi questi loro andamenti: de' quali esso, secondo la relazione del prigione. era sollecitatore e partecipe. E puossi dire, che, avutane la vera informazione, si rimanderebbe, senza che n'avesse gastigo nè offensione alcuna.

Intesi iersera, per lettere del Governatore di Cesena e Furlì, la mala disposizione di quelle città: e in qual pericolo si trovi Furlì, per aver la parte Ghibellina l'arme in mano, e la Guelfa essere in Forlimpopoli. Onde mi sono risoluto (lasciati qui buoni ordini) trasferirmi domani a Cesena, ove darò principio a' rimedi. E, per poter farlo senza riportarne qualche gran vergogna, ho spedito un mio uomo in poste a Bologna, a far 30 fanti, i quali saranno domenica sera in Furlì. Sariano stati di bisogno molti più; ma ho voluto innanzi stare in qualche pericolo, che esser notato di troppa licenza, per avermi Vostra Signoria Reverendissima ordinato per la sua ch'io ne le dia avviso a Roma. Ma non patendo questo caso dilazione, e dovendo io venire alla provisione de' rimedi, ho preso questo partito; il quale non piacendo a Vostra Signoria Reverendissima, mi contenterò che la spesa vada a mio conto: accertandola, che quei 60 fanti che stanno appresso il Presidente, e che sono ora in Furlì, sono ridotti a 41; e li 40 che sono

deputati a Rimini, sono pochi più che la metà. Onde il credere, che il Presidente possa fare offizio gagliardo e rassettar la provincia senza una guardia di 100 fanti appresso di sè, e qualche cavallo, è uno ingannarsi, e col tempo potria causar disordine e danno. È giudicherei due cose necessarie: l'una, che questi 30 fanti, ch'ora si fanno venire, stessero del continuo aggiunti agli 60, perchè molti più ne pagano le Comunità. L'altra, che li 60 fossero effettualmente pagati o dal mio locotenente, o da altri.

Ho lettere dal Conte Giovanni Francesco da Bagno, il quale, chiamato dal Presidente passato, è con 100 uomini in Furlì, per le quali avvisa d'esser quivi a disposizion mia. Gli ho risposto che vi si fermi tanto, ch'io arrivi: e di qui Vostra Signoria Reverendissima può considerare, che dalla debolezza de' Presidenti nasce, che necessariamente si ricorre o all'una delle parti, per frenar l'altra, o a quei signorotti, i quali con questi favori acquistano autorità, con la quale possono nutrir le parti, e far col tempo delle cose che porteriano poca utilità, e manco riputazione a quella Santa Sede. E però saria bene a risolversi di crescer la guardia, e fare ogni buona provisione per conservare questa provincia libera dalle passioni, e salva di pericoli.

Sia la Signoria Vostra Reverendissima supplicata di fare, che il signor Duca di Castro scriva a quel capitano de' cavalli, che non ricusi mai d'andare per servizio di Nostro Signore in ogni fazione dove io lo manderò; e così a Bellantonio capitano di questa guardia de' fanti.

La informazione della rôcca, per non fastidir Vostra Signoria Reverendissima di queste minuzie, m' è parso scriverla appartatamente, perchè la possa dare al signor Presidente della Camera, che la consideri. E senz'altro dire, a Vostra Signoria Reverendissima ed Illustrissima umilmente mi raccomando.

Di Rimini, a' xviii di decembre 1539.

Della supplicazione rattenuta al Datario, dell'assoluzione dell'omicidio d'Imola, avuta l'informazione ch'io aspetto dell'uomo e della qualità del caso, darò avviso di quanto mi parrà che s'abbi a seguire.

Questa sera ho visitata la rôcca, e cercatala tutta diligentemente: e vi trovo 10 soldati col castellano: la provisione, che v'è di presente, sono appunto staia sette di frumento, a libre 350 per staio, che vi sono messe per ordine del signor vice-cancelliere dopo la sua passata; due staia di farina marcia; sette staia di fave vecchie e guaste; due staia di fagiuoli simili; sei mezzine di carne salata rancida; mezzo barile d'olio tristo, dieci carra di legna; cento fascine; e circa una botte e mezza di aceto. L'artiglieria è la solita, e vi sono cinque barili di polvere assai trista, che basta per tirare venticinque colpi; pallotte tra grosse e piccole circa ducento; cinque o sei gavette di corda; una cassa di zolfo; due mannari; dodici badili; e sei piastre di piombo.

Per rifornirla, trovo che vi bisognerebbe queste provisioni: staia quindici di frumento; dieci di farina; quattro di sale; cinque di fagiuoli; sei botte di vino; quindici mezzine di carne salata; 200 libre di formaggio; dieci barili d'olio; 200 libre di candele di sevo; quaranta torce da vento; e cinquanta carra di legna.

Per l'artiglierie: barili venti di polvere grossa, e quattro della fine; pallotte millecinquecento; libre quattrocento di corda per l'artiglierie e altri bisogni della rôcca; venticinque partigianoni; quindici archibusi; trentacinque picche; venti piastre di piombo; vari acconcimi per l'artiglierie. Far far ponti, porte, corridori: due casse da sciugar polveri, e altri strumenti per farla: due cassoni per farina; sei lumiere; quindici tavoloni; venti consulsi d'abeto; quattro trivelle; una sega: acconciare il molino; carbone per la polvere, e molti altri istrumenti per mantenimento della munizione; le quali cose tutte sono necessarissime per la difensione d'essa: avvertendola, che, per esser stata così mal guardata e fornita, già due altre volte è stata presa. Saria anco necessario cavare i fossi: sopra a che altre volte dicono aver ottenuto Breve d'astringere gli altri contadini provinciali, ec.

## XII.

## A Giambattista Bernardi.

Magnifico messer Giambattista mio carissimo. Ho la vostra del 12. Vi notifico che son giunto gagliardo. non che a salvamento. Ho dato prima in Rimini, ove lascio quei buoni ordini che posso; e passo domani a Cesena, ove sta la importanza per le cose di questa terra e di Furlì che sono in grandissimo disordine e pericolo. Vi ho da dire un particolare che ci ha fatto ridere: il Presidente passato mi scrive che lassa la provincia e Furlì quietato; e in quel medesimo tempo li governatori e ambasciatori di quella terra scrivono e son venuti a deplorare le calamità loro, e sollecitar la mia andata per lo imminentissimo pericolo noto a tutta Romagna. Dice di lassar quieto Furlì, e tutti li Ghibellini hanno dentro l'armi in mano; e fuori, cinque miglia. li Guelfi; e dentro vi sta con 100 uomini il Conte da Bagno. Mi dubito che avrà scritta questa impudente bugia a Roma. Io ho mandato in posta a fare altri

30 fanti a Bologna, che saranno a l'urlì domenica, perchè li 60 che debbono stare col Luogotenente sono ridotti a 41. Vi mando la copia della lettera, perchè cominciate a intendere i negozi. Domandate, come da voi, a messer Geronimo Dondino se gli pare onesto che voi abbiate a avere le informazioni delle cose di qua; perchè non vorrei errare a mandarvi copia di quel che scrivo. Andrete intendendo come le cose son prese in buona parte, e avvisate. E dite a Monsignor Reverendissimo Camarlingo che questo fratel di messer Agolante è troppo sempliciotto a questa rôcca; e che vorria essere un castellano astuto e diligente. Raccomandatemi al Vescovo Aprutino, e dategli il buon pro del vescovato.

Direte a messer Pietro Rapondi che l'ho deputato Governatore di Rimini, governo molto onorato e quieto. Può domandare licenza al Camarlingo e dirgli queste parole. Il Vescovo di Fossombrone mi fa intendere che, se la Signoria Vostra Reverendissima si contenta, mi ha deputato Governator di Rimini con buona satisfazione di quel popolo; e così, se gli piace, mi metterò in viaggio. E subito ha da venire; o voi medesimo potete insieme con lui andare dal Camarlingo e dirgli questa cosa, perchè Sua Signoria Reverendissima mi scrive che io faccia provvisioni di buon Governatore a questo loco. E così ho fatto: venga messer Pietro subito, subito.

Di Rimini, alli xviii di dicembre 1539.

Vi ho scritto sotto lettere del Maestro delle poste Nigi, e da Sigillo, e da Acqualagna e da Fossombrone con lettere a N. S. Avvisate del ricevuto e state sano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cioè, a Bartolommeo Guidiccioni suo zio, creato pur allora cardinale e vescovo di Teramo.

#### XIII.

# Al Signor Cardinale Camarlingo.

Avendo N. S. ben chiarito in mia presenza a quel l'uomo, mandato a Sua Beatitudine dalla Comunità di Savignano, di volere, che si restituisse il possesso del castello alla signora Argentina,1 io veniva con questa intenzione in Romagna, che in questo la mente di Sua Santità s' adempisse. Giunto in Rimini, fui visitato da dui uomini in nome di quella Comunità: ed esponendo loro la volontà di Sua Beatitudine, siccome avea anco detto prima in Roma a M. Fabio Tiberti, che si travagliava in questo negozio; mi risposero volere aspettare la resoluzione del loro ambasciatore di Roma. Replicai, che egli era risoluto molti di fa, e che io sapeva la mente di N. S. esortandoli a risolvere di dare il possesso: certi di questo, che non solamente farei, che la signora Argentina, per lor sicurezza, desse ogni cauzione di non ricercar contra di essi cosa alcuna, e di satisfarli ogni cosa debita: ma che la Sua Beatitudine era risoluta, fra dui mesi, di esimerli da questa soggezione, e riducerli sotto il dominio ecclesiastico; avendo massimamente il prefato M. Fabio offerto, che detta Comunità (riscotendo N. S. il castello) saria contenta di pagare 500 o 600 scudi l' anno a Sua Santità, sinchè si venisse alla somma degli diecimila, che i Rangoni hanno d'avere: e mi offersi di fare in questo ogni caldo offizio appresso Vostra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Argentina del marchese Federigo Pallavicino marituta a Guido Rangoni, valoroso capitano, chiedeva in favor del figliuolo la restituzione del castello di Savignano da Clemente VII conceduto in feudo al marito collo sborso di diecimila ducati, e, dopo la morte di Guido, ribellatosi al successore. (Vedi Disc. prelim , p. xun.)

Signoria Reverendissima, e di più promisi, dato che avevano il possesso, se pretendevano che i Rangoni avessero fatte estorsioni e fussero debitori a quella Comunità, che io gli farei satisfare, e che computeríamo questi crediti nella somma degli diecimila. Così partiti gli ambasciatori risoluti e senza altra contraddizione, avendo lor fatto intendere e scritto, che la mattina seguente andrei a pranzo quivi, perchè era a mezzo il cammino di Cesena; appunto, che mettevo il piè nella staffa, comparse correndo un lor messo a cavallo, a portarmi una lettera della Comunità del tenor che la Signoria Vostra Reverendissima vedrà; la quale letta che io ebbi, mi avvisai quel che fu, che mi serreríano le porte: e così, per non ricevere qualche scorno, mi rivolsi alla via della marina, e mandai M. Francesco dei Gualdi, loro amico, il quale era a cavallo per tenermi compagnia, prima per riprenderli della insolenza della lettera, e di poi a persuaderli, che mandassero loro uomini a me, e dessero il possesso. Io non so già, come egli s' abbi fatto in ciò buono offizio, ma le conietture di certo mi danno da sospettare, e presto me ne doverò chiarire. Egli mi riferisce, che, con tutto che mostrasse d'andare come amico, per avvertirli, e ricordar loro il ben proprio, gli trovò nondimeno con le porte chiuse, e ostinati non solamente di non dare il possesso, ma in caso che Sua Beatitudine gli volesse sottomettere ai Rangoni, d'abbandonare il castello, e andarsene con Dio. A me disse a bocca, che avevano detto di abbrugiarlo; ma avendo voluto farlo deporre al notaio, ho visto che non rafferma; il che mi dà anco cagione di sospetto. Sicchè Vostra Signoria Reverendissima ha intesa questa spezie di ribellione onesta, per la quale può considerare la disubbidienza e malignità di quei villani. lo ho presa questa risoluzione, di scrivere loro, che

mandino qui fino a sei uomini, per trattar questa cosa; li quali, giunti che siano, farò carcerare; e cercherò che il bargello di Rimini, e questo di Cesena ne piglino quanti ne trovano; sperando per questa via fargli venire alla restituzione, o almeno più supplici che non sono. Gli altri rimedi, i quali ricercano più potente esecuzione, o bisogna che vengano da Vostra Signoria Reverendissima, o che si degni di darmi ordine e modo. che io li possa esequire.

Di Cesena, a' xx di decembre 1539.

Tenuta l'altra fino a oggi, che siamo alli XXI, sono comparsi di Savignano quattro, mandati dalla Comunità. i quali cercavano pure di darmi parole. Gli ho fatti carcerare, e provisto per altre vie di qualche altro rimedio. Ma perchè potria essere che questa lor contumacia fusse nutrita in Roma, non saria se non bene, che Vostra Signoria Reverendissima ne facesse una parola col Tesoriero, il quale (secondo che di bocca mi disse) era d'opinione che si stancheggiassero i Rangoni del possesso, per poter meglio convenir con loro: ma parlandone io con N. S. non trovai che Sua Santità fusse di questo animo. Sicchè, piacendole, ne l'avvertisca. L' intento mio è solo di fare, che Sua Santità riscuota il castello, senza che sborsi cosa alcuna del suo. E quanto a i Rangoni, ancora che siano in possesso, ho in animo d'obbligarli di sorte, che verranno a tutto quello che io disegnerò. Parmi ancora, che Vostra Signoria Reverendissima non mostri buon volto, nè faccia favore a M. Fabio Tiberti, sì per le cose di Cesena, come per questa causa: avvertendola, che sotto questo pretesto di procurare per quelli di Savignano, tien pratica che il Castello venga in mano del signor Antonello con le medesime condizioni che l'aveano i Rangoni.

Sono di poi comparsi delle fazioni di Forlì capi, ch' io avea mandati a domandare; ma non ho potuto avere se non una parte: perchè, ancorachè ne fussero comparsi più, dubitando d'esser ritenuti tutti in un tratto, venivano a due a due. E io, per non metter tempo alle cose di Furlì, ho messi in questa rôcca quelli, che ho potuti avere, che sono gl'infrascritti: dei Guelfi, Andrea delle Selle, e Ser Cesare da Porto; dei Ghibellini, Simon Nommai, e Vincenzo Teodolo. Sarò domani a Furlì: che, secondo intendo, ha bisogno di presta provisione; perchè ogni cosa è in conquasso, e piena di violenze, e di latrocinii; e di tutto che segue darò avviso a Vostra Signoria Reverendissima. Ed hollo fatto non tanto per assicurarmi di quelli di Furlì (che pur ancora fanno raguni) quanto per metter terrore agli altri, e farli obbligare a venire a Roma, non offendersi, e viver bene e pacificamente; il qual modo è unico rimedio. E perchè, attento le turbolenze di Furlì non ho potuto dar fine alle cose di Cesena, disegno di menar meco alcuni de' principali della città; e quivi cercherò con tutti quelli modi che potrò di darle assetto.

Di Cesena, a' xxı di decembre 1539.

## XIV.

## A Giovambattista Bernardi.

Magnifico M. Giovambattista. Di Rimini vi ho scritto e mandato copia delle lettere dirette a Monsignor Reverendissimo Camarlingo. E ora ve la mando di quelle che gli scrivo da Cesena; acciocchè sapendo voi gli umori, e conoscendo il desiderio mio, possiate avvertire a tutto che va intorno, e rimediare destramente dove vi pare che sia bisogno, così appresso Monsignor Reverendissimo, come altrove. E per le incluse potendo voi vedere tutti i miei progressi, non accade che vi dica altro.

Attendete a far buona cera: e ricordatevi di noi.

Di Cesena, alli xxı di decembre 1539.

## XV.

# A M. Giovanni Baciadonna Ambasciatore di Venezia a Roma.

Veramente che io non entrerei a scrivere a Vostra Magnificenza di cosa sì brutta a sentire, se io non dubitassi che il tacerla fusse qualche volta per tornare in pregiudizio dell'onor suo, e far tener me per poco rispettoso verso le cose sue.

M. Giovambatista Fedele <sup>1</sup> mio antichissimo conoscente, al presente Governatore di Cesena, per saper io che col favore di Vostra Magnificenza teneva quel loco, e perchè il segretario suo me l'aveva raccomandato, m'era tanto a cuore, che quantunque io lo vedessi poco atto al governare, e avessi avuto qualche sinistro rapporto di lui, l'andavo tollerando. Ma l'infelice s'è gittato a una bruttura tale, e sì pubblicamente, che non volendo io esser favola di questi popoli, come lui, son sforzato a levarlo di questo governo. Egli poichè non riguardando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nella stampa delle Lettere del Caro, dell' edizione di Padova, nella quale vanno aggiunte 137 lettere del Guidiccioni, non leggesi questo nome, come pure quello della città che viene appresso. Queste lagune sono ora supplite coll' aiuto del cod. Fiorentini più volte citato.

alla persona che egli è, nè a quella che rappresenta, e insomma all'esser uomo, è caduto in tanta incontinenza, che non gli può capitare innanzi famiglio, non che altri, che non cerchi di sottometterseli (lasciamo stare di molte brutture che in questo genere mi sono state di lui riferite in quella terra): egli non s'è potuto contenere di non iscoprirsi con la mia propria famiglia, appena che io v'era giunto. Onde che, vedendo la cosa tanto palese, non ho potuto far di manco di non fargli intendere che pensi per onor suo, e mio, di levarsene. Duolmi grandemente: prima, perchè non fa quell' onore che doverebbe a Vostra Magnificenza, e a quel suo tanto discreto e gentil segretario, di cui dice esser parente: di poi, perchè mi toglie l'occasione di compiacerli; chè per rispetto dell'uno, e per amor dell'altro io disegnava farli tutti quei favori che per me si fussero potuti. Emmi parso che la Magnificenza Vostra intenda il caso, perchè sappia la cagione che me lo fa levare, e anche acciocchè per onor suo vada più rattenuta a domandare offici per lui a N. S. Io non ne scrivo a Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo, per rispetto di lei, e per compassione della sua infermità. Ma per esser qui la cosa tanto divulgata, dubito che non venga a luce per sè medesima; e a me, senza darne altra notizia al padrone, basterà (se pur essa si intende che si comprenda) ch' io non l' ho tollerato.

Se posso far cosa grata alla Vostra Magnificenza, tenga per fermo che le porto amore e rispetto e riverenza.

Di Furli ai xxm decembre 1539.

#### XVI.

# A Madama Leonora Gonzaga duchessa d'Urbino.

I modi, che Monsignor di Salerno tiene per disturbare la consolazione di Vostra Eccellenza e mia, e degli amici e servidori suoi, mi danno tanto più dispiacere, quanto sono più certo, che non possono passare se non con mio gran carico. Imperò prego l' Eccellenza Vostra si degni disporlo di stare almeno nel proposito, che io lo lassai; acciocchè del mio buon animo, e di quello ardente officio che io ho fatto per la sua esaltazione, non ne riporti quella vergogna, e forse quella disgrazia, che me ne verrebbe, quando altramente facesse di quel che noi disideriamo, e che egli debbe. E a Vostra Eccellenza, come vero e affezionato servitore, che le sono, di continuo mi raccomando.

Di Furlì, a' xxm di decembre 1539.

# XVII.

#### Al Cardinal Gambara.1

Non dissi io a Vostra Signoria Reverendissima, che sarebbe cardinale a ogni modo in questo Natale? Ecco, ch'ella è pure, e che io ho pure avuto questo contento. Ora la prego, che la grandezza del grado non mi occupi il loco della sua umanità, nè le giurisdizioni della mia servitù appresso di lei: e si ricordi d'avermi nella

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uberto di Gio. Francesco Gambara da Brescia, già nunzio in Inghilterra, creato cardinale da Paolo III il 12 di dicembre 4539.

medesima protezione, che m' avea prima, e che io spero che mi debba aver poi, come quel vero servitore, che le sono stato e sarò sempre. E insieme col buon pro baciandole umilmente le mani, con tutto il cuore me le raccomando.

Di Furli, a' xxiv di decembre 1539.

#### XVIII.

#### A Sua Santità.

Beatissime Pater. Io non saprei accomodare, per ringraziar la Beatitudine Vostra, parole convenienti a quella segnalata demostrazione, la quale ha fatta in persona di mio zio, suo devotissimo servo. La qual sia certissima che mi ha data tanta allegrezza, che assai minore l'arei sentita in persona mia. Dio sia lodato sempre, e la infinita bontà di Vostra Beatitudine! alla quale bacio divotamente i santissimi piedi di questa grazia, la qual reputo mia; e di tanti altri beneficii e favori, ch' Ella ha fatti in me; de' quali siccome ho securezza di prestarle servizio fedelissimo, così ho ancora speranza di prestarnele diligente e grato. Se Vostra Beatitudine sarà servita di farmi rispondere all'ultima parte della lettera che io le scrissi di Fossombruno, ne riceverò grazia, per poter dar risoluzione a quella Signora Duchessa. E a Vostra Santità bacio umilmente i santissimi piedi.

Di Furli, a' xxiv di decembre 1539.

#### XIX.

#### A Madama Eleonora.

Perchè le cose della Provincia erano in confusione, e mi tengono occupato, non ho potuto anco aver quella informazione di tutti gli uffiziali, ch' io arò fra pochi giorni. E coll' occasione mi ricorderò di M. Cesare Maratino, il quale V. E. per la sua delli XXI mi raccomanda. Ed in tutte le cose, dove io potrò servirla, mi ingegnerò di mostrarmi diligente e volenteroso. E in sua buona grazia mi raccomando.

Di Furli, a' xxıv di decembre 1539.

#### XX.

## Al Dandino.

L'allegrezza che mi fate del mio Cardinale, m'è gratissima, come d'amico cordialissimo che vi tengo, e son certissimo che mi siate, perchè io mi sento il medesimo verso di voi. Della rôcca di Sant'Arcangelo, che mi domandate per vostro fratello, io non ho, nè per ancora ho potuto avere informazione, salvo che confusa. Intenderò in che modo vi possa consolare; e siate certo che questa mi parrà debolissima cosa, a quel ch' io desidero di far per voi, e che voi meritate. Ringraziate il mio Maffeo della sua amorevolezza; e in vostra e in sua grazia mi mantenete. Il Caro bacia le mani dell' uno e dell'altro, e, come servitore che vi è, desidera che li comandiate.

Di Furli, alli xxiv di decembre 1539.

#### XXI.

## A M. Cosmo Pallavicino.

Io ho avute due vostre, le quali mi sono state gratissime, e per venir da voi, e perchè le sono piene di buone nuove. Del mio Cardinale così s'adempiesse la speranza che n'avete, come son certo dell'allegrezza che ne sentite. Con Monsignor Reverendissimo di Salerno io non mancai di far caldissimo officio, e lassai memoriale a Sua Signoria Reverendissima tale, che non dubito punto sia per dimenticarsene. Vi proposi o per agente de'negozi, o per segretario, tanto altamente, che non farete poco a pareggiar con l'opere. Non mancate ora voi di farvi inanzi, e di sollecitare: e, bisognando ch'io facci altro, avvisate; e vogliatemi bene.

Di Furli, a'xxıv di decembre 1539.

## XXII.

# Al Cardinal del Monte.1

Vostra Signoria Reverendissima sa, quanto sviscerato servitore le sono: e per questo non mi stenderò altramente a dirle il disiderio, che tengo di servirla. Messer Alessio da Monte Pulciano al suo tempo sarà provisto della Podestaria di Ravenna. E così la ubbidirò sempre in tutto, che si degnerà di comandarmi.

Di Furli, alli xxiv di decembre 1539.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gianmaria Ciocchi, denominato del Monte, dal Monte Sansavino di cui era oriundo, nepote al cardinale Antonio Ciocchi per cui opera avanzò rapidamente nelle dignità ecclesiastiche. Vescovo di Manfredonia, e poi di Pavia; ai 22 di dicembre 1536 cardinale; e finalmente papa col nome di Giulio III.

#### XXIII.

# Al Cardinale di Rimini.1

Vostra Signoria Reverendissima non voleva credere che io fussi indovino. Io son pure. Ella è pur Cardinale, e devemi la propina del pronostico; la quale sarà che si degni tener memoria di me. E siccome io con l'affezione e col desiderio ho aspirato alla sua grandezza insieme con lei, ella col favore e colla protezion sua si contenti di sostener la mia bassezza. E a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli xxiv di decembre 1539.

#### · XXIV.

# A M. Sebastiano Gualterio.

Brevemente dico a Vostra Signoria per risposta della sua, che quel suo cugino non v'è più a tempo, perchè io son provisto. Di quell'altro, che mi raccomanda, se m'occorrerà loco da poterlo accomodare, me ne ricorderò. E se per Vostra Signoria posso cosa alcuna, ella sa quanto sono suo; e senza rispetto si serva di me, e d'ogni mia cosa. Messer Annibale Caro, che si trova qui meco, le si raccomanda. E io sono sempre a ogni suo piacere.

Di Furlì, a' xxıv di decembre 1539.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ascanio Parisiani da Tolentino, vescovo di Rimini nel 1529 e cardinale nel dicembre del 1539, detto il cardinale di Rimini, da quella Chiesa che tenne fino al 1549, nel quale anno morì.

#### XXV.

# Al M. Luigi Alamanni.

Per strettezza di tempo dirò brevemente a Vostra Signoria che per infiniti rispetti deve credere, ch' io son tenuto ad onorarla e servirla in tutto che io possa. Del suo amico io mi ricorderò, passate che avrò alquanto le turbulenze di questi popoli, che ora mi travagliano tanto, che poco mi lassano pensare ad altro. Intanto vorrei sapere a che mi posso servir di lui. E a Vostra Signoria di tutto cuore mi raccomando, pregandola a tenermi in grazia del Reverendissimo ed Illustrissimo suo, al quale sono affezionato per la gentilezza e valor dell'animo, non meno che me le sia servitore per la grandezza.

Di Furli, a' xxiv di decembre 1539.

# XXVI.

# Al Cardinale Sant' Angelo.1

Io ringrazio con tutto il cuore la Signoria Vostra Reverendissima dell'umanissime sue demostrazioni, e sono certissimo del suo buon animo verso di me, come quello che me le sento tanto servitore, che mi pare, se non in tutto, in qualche parte meritar la sua grazia. Quanto alla speranza che tiene in me dell'amministrazione di questo officio, se la buona mente e la diligenza

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alessandro Farnese nepote del Papa, creato cardinale ai 18 di dicembre 1531 in età di soli anni quattordici.

saranno bastanti, m' ingegnerò che dal mio canto s'adempia, ancorachè la natura del governo e la cattiva disposizione de' provinciali mi mettano innanzi grandissime difficultà.

L'atroce caso di quei Signori Conti mi par tanto degno di compassione e di supplizio, che, oltre al comandamento di Vostra Signoria Reverendissima per sè stessa, mi farà diligentissimo a cercar per ogni via d'aver nelle mani i malfattori, e dar loro quel castigo, che merita sì scelerato eccesso. E se notizia alcuna se n'arà, Vostra Signoria Reverendissima ne sarà subito avvisata.

L'Auditor di Spoleti, del quale mi domanda informazione, per dirle tutto liberamente, non bene audit. Ma qui in Furlì è un messer Tommaso Albizzini, che molto m'è lodato da tutti, e molto mi piace. È persona integra, di buono aspetto, onorevole, e di buonissime lettere: penserei che fosse molto a proposito; e, se le parrà che venga, me ne faccia intendere l'animo suo. E in tutto che io la possa servire, si degni comandarmi, come io son prontissimo a ubbidirla.

Di Furlì, il giorno del Natale 1539.

## XXVII.

## A Madama Eleonora.

Visto quanto Vostra Eccellenza mi scrive per l'ultima sua, considero nel pericolo che sono stato nel maneggio del Reverendissimo di Salerno, e ringrazio Dio, che si sia risoluta in un tempo a liberarmi di quella paura, e darmi altrettanta allegrezza, quanta ho sentita dell'assunzione del mio proprio zio; e con Vostra Eccellenza come affezionata di Sua Signoria Reverendissima, rallegrandomene infinitamente, me le raccomando.

Furli, alli xxvn decembre 1539.

#### XXVIII.

## A Messer Giovanni Antonio Della Latta.

Perchè m' occorre proveder di un governatore in Cesena, il quale sia uomo giusto, qualificato, e d'onore, ho fatto deputazione della persona vostra, sperando ch'ella abbia a corrispondere all'opinione, che ho presa lungo tempo di lei. Sarà dunque contenta di mettersi a ordine quanto più presto potrà. Et bene valeat.

Di Furli, a' xxvu di decembre 1539.

#### XXIX.

## Al Cardinale di Ravenna.1

Se la Signoria Vostra Reverendissima s'è rallegrata della promozione del mio zio, non ha fatto cosa, che io non credessi; sì per la verace servitù, che sa ch'io le porto, come per la sua infinita bontà, che desidera bene ad ogni costumata e sincera persona, siccome è mio zio: del quale ella si può promettere tutto quello

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benedetto Accolti nato in Firenze di famiglia originaria di Arezzo, vescovo di Ravenna, di cui prese il nome da curdinale, creato da Clemente VII ai 3 di maggio 1527; morto nel 1549 dopo una vita procellosa non esente da gravi macchie indegne di un uomo di Chiesa.

che ella ha di sicuro della servitù mia: che non è a dire altro, salvo che consumerà ogn' industria, ogni opera, ogni autorità, ed ogni desiderio a servizio e onore di Vostra Signoria Reverendissima, la quale ringrazio delle amorevoli offerte ch' ella fa al Cardinal mio; delle quali averà notizia e contentezza. E, se mi fusse lecito, la riprenderei, perchè mi raccomanda le cose sue; delle quali averò sempre quella cura, che non avrei delle mie proprie, e quel rispetto, che aver si conviene a Signore. Ho avuto singular piacere d'intender dal Cesano gli suoi felicissimi e sacri studi. E, senza altro dire, la supplico a tener memoria di me, siccome io conservo la riverenza verso la virtù e li meriti suoi.

Di Furli, alli xxx di decembre 1539.

#### XXX.

# A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista mio onorando. Per le ultime mie de' 27 vi scrissi che diceste a messer Tiberio Crispo, che mandasse subito quel suo da Orvieto, il quale è nella Rota di Siena, ed ha nome Pietro da Civitella, se mi ricordo bene.

Questa è per dirvi, che se non viene fra 15 giorni, non venga più; e avvertite che se non viene quello, non venga altro; sì perchè parlai di colui al Papa, sì perchè mi trovo aver promesso, che se questo non viene, e nominatolo, di dare il Governo ad altri.

Direte a messer Geronimo Dondino che mi risolvo di dar la rôcca di Sant' Arcangelo a suo fratello, ma che sia avvertito di andare a parlare a Madama, perchè vi è un suo uomo; e dicale, che perchè non vi sta e serve per sostituto; e anche perchè so che messer Geronimo è più suo servitore che quell'altro; che l'ho data a suo fratello e ponga la cosa per fatta. E nel vero ne l'avevo già data tre giorni fa, che 'l feci venire qui da Cesena; ma egli ha voluto aspettare una risposta di messer Geronimo, credo per aver anche la podesteria congiunta. Avete da avvertirlo che di detta rôcca sola il fratel di messer Francesco de' Gualdi offerisce quattro scudi il mese; e che se gli par di concederla a lui, il frutto sarà del fratello: però se fa per levarlo di Cesena, è ben che vi vada personalmente. E raccomandatemegli assai; e ditegli che gli farò un dì conoscer che l'amo.

Vi ricordo che ancor non ho avuto un quattrino della mia provisione, e sto aspettando che mi risolviate il salario del Magalotto, e se io debbo averlo, com' è onesto, dal dì ch' io parti' da Roma.

ll primo gennaio 1540.

## XXXI.

# Al Duca di Castro.1

Ho scritto alla comunità di Cesena, come Vostra Eccellenza m' impone, in favore di messer Antonio Veterani, che, per adempire il Breve di N. S. si contenti di ammetterlo. Se in altro la posso servire, ella sa che m'è signore, e che 'l debito e l'animo mio è d'ubbidirla. E con ogni riverenza me le raccomando.

Di Furlì, a' un di gennaio 1540.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pier Luigi Farnese, figliuolo naturale di Paolo III, che l'aveva investito di Castro, eretto in Ducato, con primogenitura nel principe Ottavio, con bolla de' 19 di maggio 4537.

## XXXII.

# A Luigi Alamanni.

Alla prima di Vostra Signoria ho già risposto: alla seconda dico, che per messer Antonio Veterani ho già scritto alla comunità di Cesena, che, secondo il tenor del Breve, si contenti di ammetterlo. Con messer Iacopo Buccio (per esser lui molto interessato in queste parzialità) mi bisogna procedere in un altro modo, che non farei, se ciò non fosse. Tutta volta Vostra Signoria si renda certa, che, dove non lo gratificherò, non ne sarei anco consigliato da lei. Del suo amico mi ricorderò ogni volta che io sappia, a che me ne possa servire. Vostra Signoria sia pregata di mantenermi in quella grazia del suo Reverendissimo, nella quale ella m'ha messo; e li prometta di me una fedele ed affezionata servitù; che io la rileverò sempre senza danno. Ed offerendomele in tutto che io vaglio, infinitamente me le raccomando

Di Furlì, a' m di gennaio 1540.

# XXXIII.

# Al Cardinale di Ferrara.1

Io ho scritto a Cesena, ed esortata quella comunità a volere ammettere nel lor Consiglio messer Antonio Veterani, secondo la disposizione del Breve di N. S. ed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ippolito d'Este de' duchi di Ferrara, creato cardinale ai 20 di dicembre 1538.

in loco della raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima ed Illustrissima, quando fosse bisognata, mi bastava solamente un cenno; perchè nessuna cosa desidero maggiormente, che mostrarmele con l'opre quello sviscerato servitore che le sono col cuore. E pregandola si degni darmene occasione, umilmente me la raccomando.

Di Farlì, alli m di gennaio 1540.

# XXXIV.

# Al Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Sto maravigliato non aver vostre lettere, nè di Monsignore mio Reverendissimo Camarlingo. Non vi replico il passato: solo vi dico che vi piaccia, quando li miei muli vengono a Roma, di mandarmi la mia tappezzaria a Pesaro drizzata a messer Andrea Cordes, che subito la mandi a Ravenna. E similmente fatemi far subito una sottana e un mantello di panno pavonazzo, e che satisfaccia al giudizioso occhio del Bernardi. Avete un mio mantello pavonazzo che mi solea star bene. Andate poi voi considerando, s'io sono per ingrossar più il collo; che non vuol dir altro, salvo che abbiate avvertenza di peccar nel largo. E mandatemi un altro collare tagliato sì del mantello, come della sottana. E siasi diligente. Fatemi di quelle offerte al mio vecchio che sapete che sono ricettate nel fondo del cuore; e fate che tra voi e Barbagrigia io possa lodarmi della industria vostra. Guglielmo vi raccomanda il suo fieno: ogni cosa importa: siete savio. Ho caro che li Lucchesi vi affoghino ne' denari del presente.

Mandavisi la copia di quella che scrivo a Monsignore Reverendissimo Camarlingo, acciò sappiate tutte le cose che passano: e in questo punto parto per Faenza.

#### XXXV.

## Al Vescovo di Cesena.1

Per non uscir della metafora di Vostra Signoria Reverenda, gli foderi sono tutti pieni: tutta volta, per servir lei e me in un tempo, volentieri ne caverei una coltellessa, per rimettervi un coltello dell'acciaro e della tempera ch'ella mi dice che sarà il suo, cioè ch'io piglierei di molto buona voglia per notaio del Criminale quello che mi raccomanda, in loco di quello che io ho. E se Vostra Signoria ne farà opera in Roma col Galletto, io ne l'aiuterò di qua a tutto mio potere. Ringrazio Vostra Signoria delli avvisi, e sono certo che s'è allegrata del mio Cardinale: e quanto all'umor melancolico, penso non ci darà molta noia. D'Annibale non so come Vostra Signoria s'abbi fatto a farselo tanto servitore quanto egli è: e se io glie ne tolgo per qualche giorno, m'ingegnerò di rendergliene migliorato.

Di Faenza, alli vi di gennaio 1540.

¹ Cristoforo Spiriti da Viterbo assunto alla Chiesa vescovile di Cesena da Giulio II il 1510.

#### XXXVI.

# Al Cardinal Santiquattro.1

La Signoria Vostra Reverendissima offende veramente la servitù mia a tenermi ricordate le cose sue: delle quali Monsignor Reverendissimo Ghinucci può far fede. che avanti ch'io partissi di Roma, parlai con Nostro Signore ed ottenni la tratta del suo grano di Faenza. E se io mi ricordai di far questo officio con Nostro Signore, ha pur da credere ch' io non mi sia dimenticato di farlo con me medesimo, il quale non ho pensiero che più mi stimoli, che quel che io ho di servirla. E a quel suo agente, che mi ha portata la lettera, e ricercato di poter valersene fuori di provincia, ho risposto, che, sempre che li piaccia, gli si darà licenzia: e che in tutte le altre cose concernenti il comodo ed il servizio di Vostra Signoria Reverendissima, mi troverà non meno affezionato che diligente: sì come supplico lei che per tale mi reputi. E tenga per fermo, che lo farò con tutto 'l cuore, come quello, che me le sento tanto obbligato, quanto non spero di poterle mai rendere pari gratitudine. E quando non vi fosse l'obbligo, vi debbe essere il desiderio, dovendo servire a Signore sì caro, e di tanto merito.

Di Faenza, alli vi di gennaio 1540.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antonio Pucci fiorentino nepote de' cardinali Lorenzo e Roberto di questo nome, vescovo di Pistoia per rinunzia del card. Lorenzo, creato cardinale ai 25 di settembre 1531 col titolo de Santiquattro; morto nel 1544.

#### XXXVII.

## Al Cardinale Gambara.

Per altra mia mi sono rallegrato con Vostra Signoria Reverendissima della sua da me non men che da lei desiderata e profetizzata esaltazione. E di nuovo con tutto il cuore me ne rallegro, ringraziandola delle umanissime sue dimostrazioni verso me: dalle quali ho preso speranza, ch' ella in questa sua grandezza non sia per dimenticarsi della mia servitù verso di lei; e con tutto ciò non voglio mancare di supplicarnela. Quanto al giovane di Tarano, si degni farli intendere, che venga a suo piacere, perchè io farò ogni opera, che sia accomodato, come Vostra Signoria Reverendissima m'impone. Ed in tutto altro che io possa, Ella come mio Signore mi farà favore a comandarmi, e io come servitore il mio debito a ubbidirla.

Di Faenza, alli vi di gennaio 1540.

## XXXVIII.

# Al Signor Antonio Campesco.

Alla di Vostra Signoria rispondo, che, se Capitan Andrea di Serugo non è in errore, può venire e stare in Romagna e per tutto. Altramente non solamente l'assecuro; ma per l'affezione che porto a Vostra Signoria le dico, e la esorto a non intromettersi in queste cose, perchè troverà, che li sarà di profitto; e altramente di pregiudizio: e negli onesti desiderii conoscerà, che io sarò sempre prontissimo a gratificarla.

Di Faenza, alli vu di gennaio 1540.

#### XXXIX.

## A messer Giambattista Bernardi.

Gentilissimo Bernardi, Manderò al mio Reverendissimo la credenza; e già ho dato ordine che si faccia. Tenetemi in sua grazia, e offeritegli quel che io ho, come so che avrete fatto. E fate che io conosca quanto le vostre persuasioni hanno di vigore. Non so dove mettermi quel Dottor di M. Blosio: e se non vogliono M. Panfilo nè a Rimini, nè a Furlì, fate che mi si scriva, chè lo metterò in un de' due luoghi, s' egli è tale che sia da governo, e non abbia dello spilorcio. Di quel di Furlì non ho mai veduto più da poco, più parziale guelfo e più plebeo. È un vituperio a veder questa razza di Governatori. Non è se non bene avvertirne Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo. Fate che chi viene non porti Breve; ma dipenda dalle lettere degli amici, o che Sua Signoria Reverendissima la faccia cader di sorte, che io non paia forzato.

Bufalo Capisucci e Dottoretto vi siano in memoria. Mi piace il favor che vi fece N. S. del cappello, che fu, come io stimo, perchè considerò la povertà di Sua Signoria Reverendissima.

Dite al nostro Reverendissimo che quei che mi ha raccomandati, sono mandati per ordine di Sua Santità; e vi dico che non troverete tanta malignità in cento uomini, quanta in quel Buzio e M. Masino, il quale credo che fosse conscio di quella morte, e ne ha fatte assai. Vigilateli perchè son di mala natura; ed ho speranza proceder di sorte che li farò stare in cervello; e vorrei che N. S. gli avesse lassati qui, perchè avreste inteso che io ero coltello dalla lor carne.

Pigliate informazione da M. Virgilio d'Aspra circa il salario mio, e fate instanza che le paghe di quei XXV lanzi che stanno in Cesena s'uniscano a questa mia guardia; e così saranno poco meno che li 30, e me ne contenterò.

Intendo che le Comunità hanno ottenuto che quei 30 ducati che si davano il mese per legna e paglia, si riduchino a 20; fate che tornino al segno perchè è una carestia incredibile; e M. Cesare ebbe, vantaggio a me, la cancelleria civile. State sano.

Di Faenza, alli vii di gennaio 1540.

#### XL.

## Al Governatore di Ravenna.

Quando io dicevo, e scrivevo, che Vostra Signoria non stava bene in Ravenna, dovea credermelo: non rendo sempre ragion d'ogni cosa, avendo già fatto conoscere agli amici, ch' io son veridico, e pronto ad aiutarli. E se io avessi guardato alle lettere di Vostra Signoria l'arei subito levata da Ravenna: e non l'arei dato il Governo di Cesena, poichè tanto l' ha guardata per sottile, e tanto l' è dispiaciuto partirsi: e l' arei mostrato, che potevo levarnela, con tutto che avesse il Breve, il qual potevo, per l' autorità che mi dà Nostro Signore, non osservare. Pure ho permessa all'amicizia nostra questa licenza, e non ho voluto farne altro risentimento: sapendo ancor esser vizio del paese usar questi modi. Sia come vuole, ogni cosa ho preso in buon grado. E quanto al sindicato, conosco non esser punto ragionevole ch' io scriva quel che vedrete; perchè si hanno a

lassare le cose ne termini giuridichi, poichè vi sete sottomesso a questo volontariamente. Nondimeno voglio anco in questo farle conoscere l'animo mio buono. E questa furia, che le viene addosso, non è per altro, che per la parzialità. E ben M. Agostino, il quale è Guelfo, lo molesta. Io dissi bene al Cancelliero, che altri che i Ghibellini si dolevano.

Di Faenza, alli vui di gennaio 1540.

#### XLI.

# Al Vescovo di Bologna.1

La Signoria Vostra Reverenda ha ragione a rallegrarsi della esaltazione del mio zio, perchè può esser
più che certa, che tutto quello, che di questa dignità
potesse mai venire a Sua Signoria Reverendissima, e a
me, com' ella dice, per dipendenza, abbi ad esser sempre, e senza alcun riservo, esposto ad onore e benefizio
di lei. E così me se ne mostrasse occasione, come io vorrei un giorno farle conoscere, in che concetto e in che
osservanza sia appresso di me la gentilezza e bontà
sua: la quale Dio volesse che fosse così conosciuta da
chi la può rimunerare, come da me, che, non potendo
altro, l' ho in riverenza. E desiderando di essere in altrettanta sua grazia, il più che posso me le offero e
raccomando.

Di Faenza, alli vin di gennaio 1540.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alessandro Campeggi di Bologna promosso alla sede vescovile della sua patria da Clemente VII il 1526, e più tardi creato cardinale da Giulio III il 1551.

#### XLII.

## A messer Nicolò Verallo Nunzio a Vinezia.

Non so quanto Vostra Signoria Reverendissima si debba rallegrare, che io sia venuto a mettere in compromesso l'onor mio in una sì faticosa e sì disordinata provincia qual' è questa. Tuttavolta rallegrandosene, come di mio bene, lo ricevo da quella sua solita amorevolezza verso di me; della quale molto la ringrazio. Quanto al dire, che le accaderà di valersi di me; ella può credere, che io m'ingegnerò a tutto mio potere di servirla con quella medesima osservanza, e con quel buon animo, del quale io sono stato sempre verso di lei. E senz'altro dirle, nella sua buona grazia di continuo mi raccomando.

Di Fuenza, alli x di gennaio 1540.

## XLIII.

## A messer Giovan Antonio Facchinetti.1

Un animo gentile ed amorevole, come il vostro, non può fare altrimenti, che rallegrarsi della esaltazione degli uomini buoni, quale è mio zio, e della contentezza degli amici, quale io vi sono: che per le vostre virtù, e per quello pellegrino spirito, che in voi mi par d'aver conosciuto, vi amo cordialmente; come anco veggio che sono amato da voi. Il che mi fa maggiormente credere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nato in Bologna il 20 di luglio 1519; segretario del Cardinal Farnese e suo vicario nell'arcivescovato di Avignone; vescovo di Nicastro il 1560; nella quale qualità intervenne al Concilio di Trento; cardinale il 1583; e finalmente papa il 1591 col nome d'Innocenzo IX.

la speranza, che avete conceputa di me, di vedermi grande: la quale è fondata solamente nel vostro desiderio e nella affezione che lo muove: pure io vi ringrazio di questa grandezza che mi augurate; e vi esorto a sostener quella espettazione, la quale avete voi così giovinetto svegliata in tutti quelli che vi conoscono, di riuscire non meno singolare nelle lettere, che siate ora raro nella modestia e ne' buoni costumi. State sano.

Di Faenza, alli xu di gennaio 1540.

#### XLIV.

#### A Giovambattista Bernardi.

Magnifico ec. Per le copie incluse vedrete quel ch'io scrivo al Reverendissimo Camarlingo, e quello che il signor Gismondo scrive a me. Siate con Sua Signoria Reverendissima, sollecitando di averne la sua mente e riscrivetemene. Li duplicati che vi si mandano, quando saprete che gli originali son capitati, ritenete appresso di voi, e vi sono.

Di Faenza, alli xu di gennaio 1540.

Tutte le lettere dirette al Cardinale, le quali vi rimangono, serbatele, perchè serviranno per un registro. Scrivesi per ogni cavalcata, quantunque Monsignor Reverendissimo Camarlingo non scriva.

Vi scrissi che mi faceste fare una sottana e un mantello di panno pavonazzo bello e buono: il mantello sulla forma d'un di que' miei che rimasero a Roma; e se vi parrà che il collare volesse un poco più giro per lo pericolo della grassezza del tempo avvenire, io lo giudicheria bene a proposito.

Avvisatemi che caterva di Lucchesi e parenti sia venuta al nostro Reverendissimo. Quel che voleva i suoi onori disegna un vescovato, com' esso ha detto. Vedete, il mio Bernardi, di farmi un poco ridere in una lettera.

Quei Bolognesi instano perchè il mio M. Bernardino ritorni in Rota. Avete da sapere che a marzo finisce il suo tempo, e che non volse accettare li 4 mesi d'avantaggio, che furono dati agli altri della Rota. È bene operar col Vescovo di Bologna che se ne riscaldi meno; e se trovate che la cosa abbia fondamento, fate col Reverendissimo signor Camarlingo che non si lievi; e qui spargete retorica della virtù sua; e per una vostra fate ch' io possa mostrare a M. Bernardino, alias, al signor Luogotenente generale, che abbiate non solo operato che resti, ma celebrata la integrità, la dottrina, la desterità, la vivezza di quest' uomo singolare.

Raccomandatemi al mio Reverendissimo, ed abbiatene fra tutti buona cura, e dite a Monsignor Grigion che scriva. Il Puccio con una masnada di Lucchesi è giunto, e vi si raccomanda, e dice che non vi lamentiate più di morir di fame, e che vi è servitore.

## XLV.

# A M. Anton-Francesco Rainerio.1

La vostra bellissima lettera del primo di gennaro m'è stata d'un infinito piacere, come quella che è piena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uno de' più gentili rimatori del secolo XVI. Alcuni de' suoi sonetti vengono annoverati tra' migliori del Parnaso Italiano. Servì in qualità di segretario il cardinale Alessandro e Pier Luigi Farnese. Fra le sue Rime dell'edizione di Venezia appresso Gabriel Giolito 1554 si leggono tre sonetti in lode e in morte del Guidiccioni.

d'amorevolezza, e di dimostrazioni verso di me e del mio Cardinale, le quali, come sono tenere ed affettuose, così reputo che siano sincere e cordiali; sì perchè da carissimo e vero amico mi vengono; sì perchè le collocate in persona, di cui potete esser certo che d'altrettanto vi corrisponda. Ben mi duole, che le speranze e i desiderii che avete conceputi di me, non siano sì ben fondati, come l'affezione che mi portate. Che se questo fosse, la fortuna sarebbe pari alla volontà ch'io tengo di rendervene il cambio con l'opere: e non mi farei conscienza d'accettare il dono che mi fate di vostro fratello; che certamente a conscienza ed a restituzione mi parrebbe d'esser tenuto d'accettarlo: e voi sareste imputato di mal consiglio a concedermelo; non mi trovando modo a tenere appena, non che a rimunerare, questi che di presente mi servono. Voi sapete lo stato mio: dovete anco sapere la famiglia che io ho, ed il grado ch'io tengo. Considerate per voi stesso quello che debbo fare: e poi mi dite quello che volete ch'io faccia; ricordandovi che, quando pur vi risolverete che io lo pigli, mi dorrà più della perdita del suo tempo, che dell'incomodo mio. Nelli sonetti che mi avete mandati, ho riconosciuta quell'altezza dello stile, e quella rarezza de' concetti, che sono in tutte le cose vostre. E con tutto che ambeduo siano vaghi, e spiritosi, e poetici, il primo mi piace più, perchè ha più bella catena; e di questa medesima opinione è Annibale Caro, il quale di presente si trova meco, e molto vi si raccomanda. Aspetto con desiderio grande che 'l mio Franchino dirompa: e si ricordi di farmi parte di quello che scriverà: e che l'illustrissimo signore Renato passi di qua, e mi faccia degno di qualche suo ornato componimento. Ma quel che più desidero, è che o V. S. o il prefato signor Franchino mi riduca alla memoria di Monsignor Jovio, e m'offerisca a SS. Signorie in anima e in corpo, e che tutti quattro mi amiate. State sano.

Di Faenza, alli xu di gennaio 1540.

#### XLVI.

# Al Cardinale Ivrea, Legato di Bologna.

Essendo io quel servitore a Vostra Signoria Reverendissima che ella sa, la richiederò, come mio Signore, liberamente in ogni mia occorrenza. E ora mi occorre richiederla per favor della giustizia, e per servigio di N. S. Alli giorni passati, alcuni tristi di qui assaltando un gentile e dabben giovine, più per vaghezza di far male che per causa che n'avessero, lo conciorono per modo, che 'l poveretto ne resta storpiato: caso che a tutti è stato di molta compassione, e a Sua Santità di gran dispiacere. Io mi trovo aver parte d'essi in prigione, ed in termine da procedere al castigo. Ma perchè il principale si trova al presente in Castel Bolognese, giurisdizione della Legazione di Vostra Signoria Reverendissima; acciocchè tutti ne siano insieme puniti, la supplico si degni fare scrivere al Podestà di quel loco, che sendovi, o capitandovi, lo facci dare nelle mani degli miei esecutori, secondochè dal fratello del giovine, che sarà apportatore delle lettere, e sollecitatore dell'esecuzione, sarà pienamente informato. Di che Vostra Signoria Reverendissima ne farà a Sua Santità cosa grata e a me favor grandissimo. Pregola con tutto il cuore si degni ricor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bonifacio Ferreri da Vercelli vescovo d'Ivrea, creato cardinale da Leone X il primo di luglio 1517.

darsi della mia servitù; e in tutto che io vaglia, di comandarmi.

Di Faenza, alli xvat di gennaio 1540.

#### XLVII.

### Al Duca Cosimo.

Io mando a Vostra Eccellenza messer Francesco Tancredi con una lettera di Monsignore mio Reverendissimo Camerlingo, e la supplico a prestarli fede di quanto a mio nome l'esponerà, circa la materia de' banditi, della quale Sua Signoria Reverendissima scrive, ricordando a Vostra Eccellenza, come affezionato che fui sempre con la volontà prestarle ogni servizio, che voglia in questo, come nell'altre cose, mostrar la sua prudenzia, e confermare N. S. sulla buona opinione che tiene della integra giustizia di Vostra Eccellenza, alla quale mi offero e raccomando quanto posso il più.

Di Faenza, alli . . . gennaio 1540.

### XLVIII.

## Al Duca di Ferrara.

Alli giorni passati Vostra Eccellenza mi ricercò, che io le dessi nelle mani un P. Polo dal Finale, il quale si riduceva in casa Rasponi: e quantunque la convenzione, che fu fatta tra Vostra Eccellenza e messer Cesare de' Nobili, allor Presidente, sopra questa materia,

fusse spirata, e che io avessi promesso alli Rasponi di tollerarlo fino alla mia venuta qui, non volsi però mancare di compiacere alla volontà di Vostra Eccellenza per quel modo ch'io potei: e feci comandargli, che fra un giorno dovesse sotto pena della vita partirsi di questa provincia. Ora avendo dato questo saggio dal canto mio, e sapendo che Vostra Eccellenza è giusta, e credendo che desideri la tranquillità de' suoi luoghi, e di satisfare alla santa intenzione di N. S., la supplico, che si contenti sottoscrivere le medesime convenzioni. siccome io per M. Alessandro da Montepulciano le mando sottoscritte le mie: nelle quali ho solamente aggiunte due parole per più efficacia d'esse, e acciocchè con maggior prestezza e facilità si venga all'effetto della cosa. La si degnerà ancora di farmi intendere il giorno preciso, nel quale s'ha da pubblicare questa convenzione. In oltre le scrissi per un'altra mia, e penso che di Roma ne sia stata ricercata per ordine di N.S. che si contenti di mandare fin qua un Cesare Mariscotto bandito Bresciano, che al presente si trova in Ferrara, per tanto ch'io l'esamini d'un trattato dei Malatesti per entrare in Rimini, del quale esso è consapevole, secondo il detto di quel Ieronimo Bertoldo, che fu mandato pregione a Vostra Eccellenza di Bologna: di che di nuovo la prego, promettendole, che, inteso quel che si cerca, si rimanderà senz'alcuna lesione. E quando questo non si possa, almeno sia contenta di commettere, che il prefato Ieronimo, quando non sia giustiziato, sia esaminato da' suoi ministri sopra questa materia diligentemente: chè certo ne farà cosa grata a Sua Santità e a me favore grandissimo.

Di Ravenna, alli xix di gennaio 1540.

#### XLIX.

## Al Cardinal di Ravenna.

La buona servitù, che pubblicamente si sa che io tengo con Vostra Signoria Reverendissima, dà speranza ad altri di trovare appresso di quella favor per mezzo mio. Per questo sono stato ricerco da un carissimo amico di raccomandarle la causa d'un Checco degli Orsi, che per Breve di N. S. intendo l'è stata commessa. Il desiderio ch'io ho, che l'amico sia servito, non può essere maggiore. Imperò colla maggiore efficacia ch'io posso, supplico alla Signoria Vostra Reverendissima si degni in quel che può giustamente mostrarseli propizia. Siccome io fo a tutti, che mi vengono innanzi con lettere, o col nome di lei; alli quali quando sia in mio arbitrio di giovare, Vostra Signoria Reverendissima può star secura ch'io me ne ingegno. E a lei con ogni umiltà mi raccomando.

Di Forli, ec.

## Ł.

#### Al Duca Cosimo.

Io non aspettava già altro dalla singular bontà di Vostra Eccellenza che quella buona risposta ch'ella mi ha data, di essere contenta di convenire, che li banditi non abbino ricetto in quei suoi luoghi, nè in questi miei vicini alli confini. E la ringrazio così di questo, come dell'affezione che dice portarmi; la quale veramente mi porta a ragione; sì per lo immenso ardore

ch' io ebbi sempre d'ubbidire e celebrare la gloriosa memoria di suo Padre: come per la riverenza ch' io porto all' Eccellenza Vostra e per la volontà ch'io tengo d'obbligarmele. Resta ch' jo la supplichi, poichè ella ha fatto il più, voglia ancor fare il meno. Vostra Eccellenza mostra in quella forma della sua Patente, che, occorrendo il caso di domandar i banditi, che s'abbia da ricorrere a lei; il che non importa altro che mettere tempo in mezzo; con benefizio del quale quei che sono banditi potriano fuggirsi. E però è molto meglio, che direttamente si ricorra agli offiziali, commessari, e governatori de' lochi, acciocchè più tosto e più sicuramente si eseguisca questa nostra giusta e laudabile intenzione. E così la supplico a contentarsi di fare. E senza altro dire, resto suo vero ed affezionatissimo servo: che Iddio lungamente conservi sua dignissima persona.

Di Ravenna alli xx di gennaio 1540.

## LI.

## Al Duca di Ferrara.

Perchè il signor Gismondo Malatesta di Rimini, il signor Ippolito da Correggio, il conte Giulio da Scandiano hanno fatto un trattato in Reggio per pigliare la rôcca di Rimini, come appare per il testificato d'uno mandato a questo effetto da loro, m'è parso spedir con diligenza il presente uomo apposta all' E. V., e pregarla che si contenti di ritenere i prefati signori ad instanzia di N. S., ricordandole che, oltre che le leggi dispongono che come feudatario lo debba fare, ella ha ancora una bella e rara occasione di far conoscere la sua amorevole e devota intenzione verso la Sede Apostolica, ed

acquistarsi ed obbligar N. S. a far sempre ogni rilevato benefizio verso lei e sua Illustrissima Casa.

Di Ravenna, alli xx di gennaio 1540.

#### LII.

#### A M. Alessandro Ricorda.

Il grado che V. S. mi desidera, io reputo d'averlo conseguito, poichè lo veggio in persona, che in amore, in onore, e in obbligazione m'è come padre. La ringrazio nondimeno della sua affezione: della quale sempre sono stato certissimo; come anco sono stato affezionato delle sue virtù: delle quali farò, come ho fatto sempre, quel testimonio che meritano; desiderando d'avere un giorno occasione, quando non possa altramente, in operarmi a farle riconoscere, come so, che dal suo Reverendissimo e da ognuno con molta sua laude son conosciute. In tanto me le raccomando: e nella grazia di Sua Signoria Reverendissima la prego mi mantenga.

Di Ravenna, alli xx di gennaio 1540.

## LIII.

## Alla Signora Laura Pallavicina.

Io non mi stenderò a dimostrar con le parole quello ch' io ho operato co i fatti in benefizio della causa dell' Illustrissima signora Argentina sua sorella: e M. Giulio de' Grandi ne può far fede, che sa l'offizio ch' io ne feci a Roma con N. S. Quello che io abbi fatto di qua, lo dovrebbe conoscere Sua Signoria Illustrissima, se considerasse le mie azioni a che cammino le vanno, e confidasse di me, come par che sospetti. Ella dubita forse, ch' io non proceda in questa causa per modi, che non solamente sono lontani dalla mia natura, ma N. S. gli abborrisce; e così repugnando a certe cose, che non le sono di pregiudizio, impedisce da sè medesima l'intento suo. Pure a me basta fare il debito mio, e andar per quella via ch' io posso di giovarle. Se non sa pigliar poi il partito, la colpa non è mia. Prego ben Vostra Signoria Illustrissima che creda, che per ogni rispetto desidero di servirla: e comandandomi ne sarà certa.

Di Ravenna, alli xx di gennaio 1540.

#### LIV. -

# Al Cardinal Salviati.1

Ho ricevuta la lettera di Vostra Signoria Reverendissima de' 5 di questo, la quale m'è stata di tanto maggior contentezza, quanto son più certo, che l'allegrezza che mi fa del mio Cardinale, e le umanissime sue dimostrazioni verso di me, sono di cuore e d'animo, come mi si mostrano in parole e in scritto. La qual certezza mi viene parte da conoscere io l'umanità, la generosità e la candidezza dell'animo suo, e parte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni Salviati fiorentino, zio di Cosimo I, nepote dal lato di sorella di Leone X che lo creò cardinale il 1º di luglio 4517. Vuolsi che l'affinità sua col re di Francia lo escludesse dal papato dopo la morte di Paolo III. Morì in Rayenna il 1553.

dal sentirmele tanto sincero ed affezionato servitore, che mi pare in qualche parte di meritarle. E che io le sia tale, Vostra Signoria Reverendissima ne deve esser certa, quando non fusse mai per altro, per sapere i favori che io ho ricevuti da lei, e per la buona sua inclinazione verso di me. Quanto al mio zio, Vostra Signoria Reverendissima se n'allegra certamente con ragione, perchè per mille rispetti, e particolarmente per la paterna affezione che porta a me, ella ne può e deve disporre non altramente che di me medesimo, ed in ogni occasione le riuscirà cogli effetti. Quanto alla tratta che mi domanda, io ho parlato col suo, e dettoli il modo che deve tenere. Nè in questo, nè in altro, che sia in mio arbitrio, o che da lei ne sia ricercato, o che io sappia che le sia in servizio, mancherò mai del debito e del desiderio mio, il quale è di servirla, e di mostrarmele degno di quella protezione, nella quale ho conosciuto ch'ella mi tiene.

Di Ravenna, alli xx di gennaio 1540.

## LV.

# A M. Lorenzo Pagani.1

Per dar compimento alla pratica de' banditi, che a questi giorni ho tenuta coll' Eccellentissimo signor Duca, non mi par d'usar altro mezzo, che quel di Vostra Signoria, la quale so che ama l'onore di Sua Eccellenza e me ancora. E per sua umanità sarà contenta di tirarla a fine: ed a quest' effetto le indirizzo una lettera

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Segretario del duca Cosimo I.

per Sua Eccellenza e la patente ch'io debbo fare dal canto mio, la quale è secondo la forma mandatami da lei; aggiuntovi solo per più facilità delle esecuzioni, che le patenti si debbano e possino anco presentare agli rettori de' lochi, che essi siano tenuti a darli in mano delli esecutori sotto pena di ducati mille. Vostra Signoria mi farà piacere supplicare Sua Eccellenza, poichè io non so così bene i paesi, che faccia specificar nella sua che quelli di qua, oltre a i luoghi nominati, non siano securi venti miglia discosto da i confini; come io ho fatto che quelli di là non possino stare, salvo in Cervia e Ravenna: delle quali cose penso non si debba fare alcuna difficultà, poichè poco importano. Ora Vostra Signoria sia pregata farsi commettere da Sua Eccellenza un' altra patente del medesimo tenore e forma, e quanto prima indrizzarmela. E risolva ancora il giorno, nel quale s' hanno a fare i bandi; e per la sua ne dia avviso, acciocchè quel dì che sia prefisso, io li faccia pubblicare ne' luoghi convenuti. Nè altro per questa. Alli servizi di Vostra Signoria mi offero sempre paratissimo.

Di Ravenna, alli xx di gennaio 1540.

# LVI.

# Al Cardinale Fregoso.

Io mi rallegro con Vostra Signoria Reverendissima non tanto di questa sua dignità, la quale è minore assai che non sono i meriti della virtù e della bontà sua, quanto della speranza, che n'hanno conceputa universalmente tutti i buoni, che sia per essere a grandissimo benefizio della Cristianità ed esaltazione della Chiesa di Dio. Piaccia a lui di preservarla a tanta speranza e a tanto desiderio de' suoi servitori, de' quali io mi presumo d' esser uno de' più affezionati: e la prego si degni tenerne memoria, e di ricordarsi di messer Cosimo Pallavicino, il quale, come molto desidera di servirla, così mi pare che ne sia degno. Ed a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Furli, a' xxm di gennaio 1540.

#### LVII.

#### Al Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Ho inteso il gergo de' governi; ma il Tancredi andò ieri al suo di Cervia. Vi scrissi che quel messer Ruggieri venisse a posta sua, e fa errore a non esser già venuto; sollecitatelo, ma conosca aver a dipender da me. A Furlì, se non vogliono mandare messer Panfilo, nè il Crispo risolve il suo, venga quel di Monsignor Blosio.

Ma il Cardinale Camarlingo scriva ch' io rimuova quel che vi è, e dia luogo a quello: e risolvetela subito; se no, provederò io, perchè in Furlì quel messer Placido sta malissimo per le ragioni scrittevi; e in Rimini non sta bene quel che vi è, e quivi starà messer Ruggiero. Vedrete quello che scrivo al Reverendissimo de' nostri Romagnoli. Vi ho scritto che quel del Magalotto era trentasei ducati per legna e paglia, e avea di più la cancelleria civile: il resto sapete voi. Che la guardia mi si accresca, perchè qui è il punto.

Ho inteso le vostre tresche del mio Cardinale, e ce ne siamo risi messer Bernardino, messer Annibale e io. Faria meglio il suo luogo e gli altri stare al pare, perchè potrian guastarci un bel giuoco. Il Grigion s'affratella; ma dite che Guglielmo no 'l lasserà in possessione. Con la prima cosa secreta di Sua Signoria Reverendissima potrete mandarlo qui, acciocchè si veda che luogo merita: secondo che voi ricordate, *Ibimus* non si dorrà più. Triunviro mi ha scritto una bibbia: perdonigli Iddio, ch'io gli ho perdonato; si sforza mostrarmi non avermi offeso, e voi sapete s'egli è altrimente, e quante volte.

Avvisatemi sempre di aver fatto consegnar le lettere che vi mando. Messer Cosimo non ha mai scritto dopo la risposta che gli feci.

Di Ravenna, alli xxiv di gennaio 1540.

#### LVIII.

## A M. Giovambattista Bernardi.

Magnifico M. Giovambattista. Ier mattina vi scrissi, e mi dimenticai di mandarvi una procura a risegnare la mia scrittoria, la quale ora vi mando, acciocchè offeriate al Cardinale mio zio di renderla ad ogni sua richiesta, e far quel tanto che sua Signoria Reverendissima vorrà delli denari di essa: ancorchè questa so che sarà la via di fargli accettare altri servitori, del che si doveria astenere, e non mettere il carro avanti a' buoi. Io avevo ordinato al Grigion, che non si pigliasse più di 25 servitori, e così si andasse intertenendo: sia come si vuole. Io voglio che Sua Signoria Reverendissima conosca ch' io penso più al comodo e all' onor suo che al mio proprio; e se io avessi al presente comodità di altri denari, io ne le farei offerta.

Dite a M. Alberto e al Fagotto che non rispondo, perchè hanno torto. Ier l'altro spedii un corriero al Reverendissimo Camarlingo, perchè importava assai: certo che vorrei che seguitasse la Corte. Vi mando il duplicato perchè vediate la materia. Io vi dico che qui sono di malissimi umori, e di cose importantissime; e dite alla libera c'ho trovato li popoli disperati per le estorsioni fatte, e che se rimandano il Galletto, non consentirò a cosa che mi paia in pregiudizio dell'onor di N. S.; e dite che questa scontentezza, la quale io vado pur col dritto della giustizia togliendo via, un giorno causerà una ribellione. Conosceranno ancora se io ho ragione a domandar l'accrescimento della guardia, e se più ragione avrei a domandarla fino a 200 fanti. Vi dico che nascerà un di qualche gran cosa, se il Papa non si risolve bene. Ancora, con tutti li sospetti, non s'era fatta la provisione della rôcca di Rimini; per mia fè che noi ci governiamo a caso.

Quel M. Ruggiero fa male a non esser venuto.

Nonostante ch' io v' abbia scritto altrimenti, vorrei mettere in Forlì quel da Corte che è in Bologna. Avvisatemi presto, acciocchè, se non avessi data la parola, io possa subito farlo venire; perchè ancora insta, e credevo che fusse partito, e aspetta mia risoluzione.

## Di Ravenna, alli xxv di gennaio 1540.

Questa benedetta provisione finitela una volta, e fate ch'io non sia di peggior condizione del Magalotto; e se Sua Signoria Reverendissima non trova alla partita mia che io ci abbia messo mille scudi del mio, ditele che non mi abbia per quel servitore che le sono. Vi si manda la nota di quello che 'l Galletto avvisa all' omo suo di qui della provisione che aveva il Magalotto, acciocchè ne siate meglio informato.

#### LIX.

## Al Duca di Ferrara.

La Santità di N. S. ad instanzia della comunità di Ravenna, m'ordinò, che, quando io fussi in Romagna, dovessi intendere i capi e le ragioni che moveano i Ravennati a voler riscuotere un certo lor dazio del sal di Cervia, che per uso di Ferrara passa per il loro territorio: il qual ordine seguendo, trovo, che per indulti apostolici, per uso di molto tempo, per capitoli e consuetudine, ed anche per disposizion di legge e di ragion comune, mostrano aver giurisdizione di riscuoterlo indifferentemente da ciascuno. Ma avanti che si proceda in questo più oltre, m'è parso darne avviso a V. E. perchè, quando ciò fosse in pregiudizio di essa, ella si degni d'ordinare che mi si mostrino le sue ragioni. delle quali, per tutto quel ch' io potrò con onor mio, sarò sempre rispettoso giudice e favorevole. E se ella vorrà dirvi altro, sia contenta di farmelo intendere; chè in questo mezzo terrò questa causa sospesa. E a V. E. umilmente mi raccomando.

Di Ravenna, a'xxv di gennaio 1540.

## LX.

# Al signor Luigi Alamanni.

Io conosco benissimo, che le raccomandazioni di V. S. procedono da quella sua innata cortesia e umanità verso ciascuno: siccome veggio, che 'l rispetto, che tien dell' onor mio, procede dalla sua prudenza e dall' affezione

che mi porta. E V. S. ha da tenere, che tutte le sue lettere saranno appresso di me di grandissima efficacia, e che dove potrò sarà servita: dove no, mi dorrà di non potere. Al suo da Diacceto vo pensando che intertenimento possa dare; e del primo che mi occorrerà le darò avviso. Che la mia servitù sia accetta al suo Reverendissimo, io me ne allegro, e me ne stimo assai; e la prego a mantenermele nella medesima grazia. Della cosa, di che ricerca saper la volontà mia, non mi occorre dire altro. Sua Signoria Reverendissima e Vostra sanno le cose di là meglio di me. Imperò a loro in tutto me ne rimetto: e a Sua Signoria Reverendissima e V. S. umilmente e cordialmente mi raccomando.

Di Ravenna, alli xxv di gennaio 1540.

#### LXI.

## All' Ambasciador de' Veneziani.

Non ho prima risposto alla lettera di Vostra Magnificenza de' 28 passato, perchè non è comparsa prima, che alli 21 del presente. È ora le dico, che io desidero tanto di servire V. S. e tante buone relazioni ho del cavalier Vendramino, così da lei, come dal Reverendissimo Vescovo di Brescia, e dal Magnifico M. Ottavian Zeno, che comprarei pure assai la occasione di compiacerli, non che, avendola, me la perdessi. Ma ella facilmente può sapere che tutti i luoghi son presi, e che non posso rimuovere alcuno senza mio carico, e senza sdegno di quelli signori che me gli hanno raccomandati. Sicchè la prego si degni avermi per iscusato: e comandandomi altro, ch' io possa, conoscerà che le son servitore.

Di Ravenna, alli xxv di gennaio 1540.

#### LXII.

## A messer Luca Rocca, a Parma.

Come voi mi dite, io conosco prima che ora l'affezion vostra verso di noi; e per questo sono più che certo, che l'allegrezza che mi fate del Cardinale, e la grandezza che ne desiderate, vi vengono da buon cuore. Resta che io ve ne ringrazi, e vi preghi, che se in cosa alcuna questa degnità di mio zio o le poche forze mie vi possono essere di giovamento, vi promettiate di potervene valere, come merita la riverenza che all'uno, e l'amor che portate all'altro. E senza più dirvi, mi vi raccomando.

Di Ravenna, a'xxv di gennaio 1540.

#### LXIII.

## A messer Armanno Losco, a Parma.

La S. V. non mi scrive cosa, di che io non sia certissimo: cioè, che si rallegri della esaltazione del Cardinale e della satisfazion mia; perchè io son chiaro della sua benivolenza per insino d'allora che io conobbi la sua virtù. E da quel tempo in qua giudicai esser tenuto d'amarla ed onorarla sempre. Duolmi, che questo mio animo non abbi mai trovato rincontro d'una occasione da mostrargliene cogli effetti, come mi sono ingegnato di guadagnarmela con le buone relazioni, e con quella testimonianza, che le può venire dal mio poco credito. Di che ne incolpo la fortuna, che mi fece non esser presente, quando la invidia e la poca fede altrui

le turbò la buona disposizione di chi per qualche mio officio era volto a riconoscere i meriti suoi. Nè per questo resterò di non pensarvi di continuo, perchè, quando la occasione venga, mi trovi sempre parato. Intanto la prego non si dimentichi d'amarmi.

Di Ravenne, a'xxv di gennaio 1540.

#### LXIV.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Per il duplicato che sarà con questa, il quale darete in caso che le lettere non siano capitate, vedrete quanto è seguito. E per quelle che scrivo ora al Reverendissimo, delle quali per fretta non vi si manda copia, cercherete d'intendere il resto. Sollecitate la spedizione e la risoluzione di quel che si domanda e fatevi vivo; perchè vedete che costoro ci stringono il basto addosso, e bisogna menar le mani. Industriatevi che s' abbia un Breve che nelle cause criminali possa io procedere manu regia, perchè altrimenti non si può far cosa di buono; e i delitti, per paura che si ha di testificare, saranno sempre impuniti. Fate ancora che si scriva a tutti i castellani che m'ubbidiscano, perchè se quella cibeca, castellano di Rimini, ardisce di farmi resistenza, che faranno gli altri favoriti da cardinali? Aiutatevi di costà, chè noi faremo di qua quanto si può.

Di Ravenna, ai xxvii di gennaio 4540.

Non è possibile esser per tutto; e come mi moverò per rimediare ad una cosa in un luogo, nascerà inconveniente nell'altro: sono umori diabolici. Agli omicidii

in qua e in là non è possibile rimediare che non seguino. Non sarà poco rimediar che li popoli e li parziali, neglecta auctoritate Præsidis, non prendino l'arme e tumultuino.

## LXV.

# Al Cardinale Ivrea.

Io desidero sommamente quel che Vostra Signoria Reverendissima mi comanda, per rimediare alle insolenze de' tristi; ma, quando paresse a lei, ci sarebbe un'altra via miglior che i bandi; la quale è, ch' ella di là, ed io di qua mandassimo i bargelli un di quei giorni del mercato, o la notte avanti, con ordine d'esservi tutti a un tempo, e a certi passi, per averne parecchi nelle mani. A me non parrà poco di far pigliar li miei colle armi; e se vi saranno banditi, tanto mi saranno più cari. E Vostra Signoria Reverendissima si potrà satisfar de' suoi: e purgarassi il paese; perchè ci sono tanti ghiotti, e venuti in tanta licenzia, che non ci si può più vivere. Vostra Signoria Reverendissima, risolvendosi a questo, si degni di ordinarmi il tempo e'l modo, e dove vuol ch'io mandi il mio bargello di campagna; il quale vi sarà con trenta cavalli, e farassi una esecuzione degna della giustizia di Vostra Signoria Reverendissima; e sarà a me di grandissimo favore, partecipando, come suo servitore, di questa laude. Oltre che sarà di grand'esempio a' tristi, e di molta quiete a' popoli. Ma quando pure Vostra Signoria Reverendissima giudichi meglio mandare i bandi, saranno con questa lettera al governatore d'Imola, con ordine che li pubblichi, come Vostra Signoria Reverendissima li comanderà. E supplicandola si degni comandarmi, umilmente le bacio le mani.

Di Farli, alli xxx di gennaio 1540.

#### LXVI

#### A messer Giovambattista Bernardi.

Voi avete inteso il caso seguito in Furlì dell'occisione fatta da quelli nostri banditi che sono in Castrocaro, la quale m'è stata poi sempre nel cuore: e sono andato pensando, oltre al supplizio ch' io farò dare a due colpevoli, di farne qualche altra dimostrazione. E credo di aver trovato un modo glorioso e riuscibile quando N. S. si voglia degnare di darne a voi pure tacito consenso che si segua. E' si vede che il Duca di Fiorenza, e anche il signor Pirro, secondo che da più bande s'intende, danno a costoro questo caldo di far male, ed hanno caro che faccino ancor peggio: e farannolo, se non vi si ripara. Imperò io vorrei che certi fuorusciti di Castrocaro, che sono uomini di valore e d'ingegno e da condurre a fine ogni impresa, entrassero in Castrocaro; e sotto spezie di andar contra i loro nemici, dessero castigo a quegli assassini Furlivesi che vi sono. È cosa facilissima: farassi in tre ore di una notte; non se ne verificherà mai niente. Sua Santità non ne arà carico, nè romperà guerra, perchè sarà ordinata ed eseguita dai fuorosciti di là; e Guglielmo non lo conferirà se non con un solo. E sebben vi si mescoleranno Romagnuoli, di notte non saranno conosciuti; e quando

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa lettera si legge nell'edizione di Genova colla data del 1767, con molte lacune lasciatevi dal Berti per suoi rispetti. Sono ora riempite col testo originale esistente nell'Archivio Guidiccioni.

pur fossero, e bisognasse bandirne quattro o sei per qualche giorno, come persone che avessero commesso questo errore di lor capo, a Sua Santità non mancherà giusto colore di rimetterli. E così la giustizia arebbe il suo luogo. E li due signori nel segreto, se fussero savi, s'avvederebbono che questi non sono scherzi da farsi a un Papa, e che le sue provincie non s'hanno a turbare. Parlatene voi segretamente con Sua Santità. E fate che il signor Camarlingo ne le dica una parola; chè avendone un minimo cenno, di qua si farà presto e bene, e sarà un bel tratto.

Quanto all'accrescimento de'fanti di Cesena, mi scrive Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo che quando avrò messo buon governatore, e bargello sufficiente che tenga la debita compagnia de' cavalli e fanti, che farà rivolger questi fanti alla guardia mia. Avete da sapere, e avete potuto veder nelle lettere mie dei giorni passati, che sempre ho detto che le terre stanno male, così perchè li bargelli son ridotti a tenere VIII sbirri, de' quali, cinque ne sono a cavallo; che sapete che Camaiore nostro 1 ne tiene di più. Sicchè avete a dire che il dritto saria che ogni città avesse XV sbirri e al meno ve ne fosse x a cavallo: e questi fariano più fazione che li XXV fanti, li quali non bastano se il palazzo viene assalito: e se non viene assalito, non vogliono mescolarsi, nè aiutare i birri: e però concludo che XXV fanti non fanno cosa alcuna; ma fariano più li birri; e così la intendono tutti quei che sanno in questa provincia.

E quanto a questo, avete a dire che il governatore è M. Giannicolao della Latta, in raccomandazione del quale Sua Signoria Reverendissima mi ha scritto alli

<sup>1</sup> Castello, oggi città, sul lucchese dalla parte della Marina.

dì passati, perchè lo riconfermassi a Ravenna dov'era governatore. Il bargello è un da Cagli che è uffizial di XX anni, e secondo che mi vien riferito, molto sufficiente; e tien la sua compagnia ordinaria, ma come abbiam detto è pochissima. Or Sua Beatitudine risolverà quello che le piacerà. E quando non volesse darmi questo accrescimento, lo metterei del mio, perchè senza non vi starei. A tempo del Guicciardino il bargello di campagna aveva LXXX cavalli; e ora ne ha XXVII: aveva la guardia a doppio, e molte altre cose.

Mandatemi risoluto il salario mio, o per breve o per patente del Camarlingo, col quale mi par meglio che conferiate quanto vi scrivo nel principio di questa lettera. E Sua Signoria Reverendissima con desterità potrà toccarla. Acciocchè non si dica ch'io abbia il cervel gagliardo; chè tuttora dubito che mi tassino di questo. Pure un altro Pontefice compieria questa cura a denar contanti, perchè è disonestissimo tollerarli avanti, e perchè hanno fatto il male: pur mi rimetto. E peggio è che dicono che ne voglion fare dell'altre; e con loro sono stati tre di Castrocaro. Mandatemi il mantello e sottana pavonazza, se non l'avete fatto. Non so che altro scrivervi: supplisca la penetrazione del vostro ingegno.

Di Furlì, il primo di febbraio 1540.

# LXVII.

## Al medesimo.

Magnifico M. Giovambattista. Per esservisi scritto ier mattina non accade altro. Mandavisi il duplicato di ieri. E mi raccomando.

Di Furli, alli n di febbraio 1540.

:

## LXVIII.

# Al Cardinale Camarlengo.

Ieri per una cavalcata a posta fino a Rimini scrissi a Vostra Signoria Reverendissima del successo del negozio di Ferrara. Questa sarà per darle notizia, come per opera del castellano di Faenza s'è trovata una polizza, che si mandava in una vivanda a uno di quelli prigioni, che per cagione del tumulto sono in quella rôcca. Per la quale si scuopre un contrassegno che dava il notaio de' maleficii, quando nell' esame avea da confessare, e quando negare: cosa di quella importanza che Vostra Signoria Reverendissima ben conosce, e si può immaginare. Io in molte altre cose m'ero avvisato dell'inganno di costui; più volte l'avea ripreso, e fatto riprendere e minacciare. E ultimamente, conoscendo di non poter fare officio a mio modo, feci che M. Bernardino scrivesse al Galletto, che mi provedesse di costà d'un altro che non fosse provinciale, del quale io mi potessi fidare. Non l'ha fatto. E questo pover'uomo è ito sempre perseverando, tanto che, accorgendomi che li prigioni di Faenza, dopo il primo esamine, mostravano d'esser acconci, scrissi al governatore, che esortasse il castellano a esser uomo da bene, perchè conoscevo che in quella cosa era fraude: e così cercando, s'è trovata. Vegga Vostra Signoria Reverendissima, che corruzione è questa, e di che importanza a questo officio; tanto più, che si comincia a vedere, che questa era una gran matassa; e per il detto d'uno di quelli prigioni è venuto a luce che 'l fiscale di Faenza gli aveva data intenzione, ed assecuratolo, che non sarebbe preso che prima non l'avvertisse: e di già avea ricercato il bargello, che, avendone commessione, ne l'avvisasse. Io ho voluto vedere questo contrasegno in pratica, e trovando il predetto notaio in flagranti crimine, ed essendo già l'atto consumato, iersera lo feci ritenere in rôcca di Faenza, dove avea mandato M. Bernardino a riscontrarlo. Ora io prego Vostra Signoria Reverendissima, che si degni mandarmi di costà un notaio fedele e pratico; perchè non saprei dove battermi, non volendo uomo della provincia, come ho detto, e com' è conveniente. Nè il Galletto arà cagione di dolersi, perchè gli soliti emolumenti saranno pur suoi. Andrò dietro esaminando; perchè questa non debbe esser sola. Ed a Vostra Signoria Reverendissima riverentemente bacio le mani.

Di Furli, alli m di febbraio 1540.

#### LXIX.

## Al Cardinal Salviati.

A Manetto Manetti s'è fatto tutto quel favore, che può dar la giustizia: ma egli nol conosce; e credendosi, che i termini della ragione siano i medesimi che della mercanzia, s'è doluto di me sconciamente. Sarà di poi conosciuto, e conoscerà, che io non mi parto dal dovere, e che per rispetto di Vostra Signoria Reverendissima l'ho per raccomandato. Ma non per questo dovrebbe volere quel che io son certissimo che ella medesima non vorrebbe in pregiudizio dell'onor mio. La somma è, che non solamente nella causa di costui, ma in tutte le cose di Vostra Signoria Reverendissima io averò sempre quel rispetto e quella considerazione che io son tenuto d'avere. E supplicandola, che per detto

di qualsivoglia persona non creda altramente, con ogni riverenza me le raccomando.

Di Furli, alli ıv di febbraio 1540.

### LXX.

### Al Duca d' Urbino.

I comandamenti di V. E., per gran desiderio che tengo di servirla, mi sono tutti favori. E per M. Bernardino Passetto ho scritto subito al governator di Cesena, che provegga, o che là si restituisca il suo grano, o che li si paghi a ragione di otto V., come mi costa che vale sul loco, e di più la conduttura, com'è ragionevole. V. E. si ricordi della mia servitù; e perchè non sia vana, si degni valersene in ogni sua occorrenza liberamente. E a lei con molta riverenza mi raccomando.

Di Furll, alli ıv di febbraio 1540.

## LXXI.

# Alla Marchesa di Pescara.

Dell'esaltazione del cardinal Fregoso non si debbe saper grado, se non al giudizio di Nostro Signore, e alle virtù di Sua Signoria Reverendissima. Tuttavolta l'obbligo, che l'E. V. dice d'averne meco, per questo m'è gratissimo, perchè vedo, che di quel poco che io ci ho fatto coll'affezione, e colli buoni officii, è stato accetto, e conosciuto, benchè n'abbi soverchio premio. Del Governo per messer Cesare Vannuzio V. E. facilmente si può chiarire che io non ho modo a consolarlo, perchè

tutti i lochi son presi, e da persone, che, senza ingiuriarle, e sdegnar chi mi comanda che ce le tenghi, non si posson rimuovere. Nè per questo deve dubitar che la mia servitù le riesca a parole, come par che mi minacci di voler credere, se non la servo in questo, perchè la impossibilità si scusa per sè medesima; ed ella prima che ora si può essere certificata ch' io le sono servitore cogli effetti a par di qualunque altro. E a V. E. con tutto l'animo mi raccomando.

Di Furli, alli ıv di febbraio 1540.

#### LXXII.

## A messer Cosmo Pallavicino.

Io mi meravigliava, che voi non rispondeste alle mie, che vi scrissi nella prima giunta di Rimini e di Furlì; ma ora veggio, che n'è stata cagione la vostra partita di Roma, per visitare il Reverendissimo Fregoso; col quale siate sicuro che io feci un caldissimo officio per la cosa vostra: e tra le efficaci relazioni, che io detti di voi, e le virtù vostre, che le mettono in vero, e la presenza con che le avete confermate, non mi meraviglio punto, che quel buon vecchione si sia mosso a farvi quelle amorevoli accoglienze che voi dite. Parmi bene, che voi li doveste in ogni modo scoprire il vostro desiderio di servirlo: perchè, avendovi proposto soprattutto per un grande agente a'negozi, era facil cosa, che si fosse servito di voi, senza levarvi di Roma. Dove così li potrebbe parere, o che io leggiermente lo disponessi a ricevervi, o che voi superbamente rifiutaste la sua disposizione. Tutta volta io me ne rimetto a voi, perchè a me basta far quel ch'io posso per servirvi. L'agente

dell'illustrissima signora Ginevra è stato compiaciuto di tutto che desiderava, così per ubbidire a Sua Signoria Illustrissima, come perchè voi non fussi confinato sì duramente dall'onoratissima sua casa. Sotto questa scrivo a Sua Signoria; piacciavi fargliene dare; e a lei mi offerite e raccomandate pure assai. State sano.

Di Furlì, alli van febbraio 1540.

#### LXXIII.

# Alla signora Ginevra Malatesta.

Cortesemente si porta Vostra Signoria Illustrissima a richiedermi, per mezzo della cortesia, di quel ch'io le debbo per ogni rispetto; perciocchè i meriti suoi sono degni di maggior servizio, che non mi ricerca; e io di maggior cosa desidero di servirla. Il suo M. Pandolfo è stato compiaciuto senza replica. E purchè sia in mio arbitrio di potere, ad ogni suo comandamento sarò sempre il medesimo. E a lei infinitamente mi raccomando.

Di Furli, alli viii di febbraio 1540.

## LXXIV.

# A Madama Margarita.<sup>2</sup>

È tanto l'obbligo, ch'io tengo colla Maestà Cesarea, e tanto il desiderio di farmi conoscere dall' E. V. per

<sup>1</sup> Lodata come fiore di ogni virtù da Bernardo Tasso nelle sue Rime.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Figliuola naturale dell'imperatore Carlo V, vedova dal 6 di gennato 1537 del duca Alessandro de' Medici, e maritata in seconde nozze col duca Ottavio, figliuolo di Pier Luigi Farnese e nepote del Papa, nel settembre del 1538.

quel deditissimo servitore che le sono coll'animo, che non sarà cosa che con mio onore si possa fare a benefizio di quelli che mi raccomanda, che io non faccia con tutta quella prontezza, e con quella ubbidienza, che si deve ad una sì gran Signora, qual'è V. E. alla quale quanto più posso umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli vm di febbraio 1540.

#### LXXV.

## Al signore Ascanio Colonna.

L'Eccellenza Vostra deve tener per fermo, che facendo io professione di suo servitore, come sono, e d'intero e giusto uomo, come debbo essere, non posso mancare, dove non sia pregiudizio dell'onor mio, di non compiacerla, così in quello di che ora mi ricerca, come in ogni altra sua occorrenza: perchè questo è stato e sarà sempre l'intento mio; e per quanto per me si potrà, m'ingegnerò di metterlo in opera. E senza più dirle, con ogni riverenza me le raccomando.

Di Furlì, alli va di febbraio 1540

## LXXVI.

## Al Bernardi.

Bernardi mio da bene. Voi vi lasciate infinocchiare a que'parziali che non dicono mai vero. Risolvetevi a non crederli mai, e sarete con bel modo un galantuomo. Io do udienza pubblica due volte il dì a quelli della città dov'io sono; e ai forestieri, cioè agli uomini che vengono dagli altri luoghi della Provincia, subito che la domandano, acciocchè non istiano in su la spesa. È vero che non do udienza in camera a' parziali se non quando io mando per essi, acciocchè vedino ch'io non m'addomestico, e che io non li credo, nè mi lasso imperticare; e che voglio tenerli sotto, come spero di fare.

Lassate pur venire que' comandati, che non faranno quel che pensano. Non è dubbio che la Romagna per detto universale di tutti non fu mai in peggior termine. Son fuori più di cento uomini di Furlì, e poco meno di Ravenna: gli animi sono infistoliti, e non essendo guerra ove possano intertenersi, non pensano ad altro che a venire a turbar la provincia. E crediate che averò tanto da fare quanto avesse mai altro Presidente con tutta la quiete e il timor che vi è. Pur farò quello che debbe un uom giusto e virile. Il resto sarà in potestà della fortuna. Non voglio dirvi altro per imitar la brevità vostra.

Di Furlì, alli xv di febbraio 1540.

Vi raccomando strettamente la causa di M. Francesco Maria, del quale particolarmente vi ho scritto. Sto amartellato se non servo il Dondino: per amor di Dio consigliatevi seco, e datemi il modo come ho da fare nella cosa della rôcca di Sant'Angelo.

Mi scrisse Monsignor Reverendissimo Camarlingo che faria ogni provisione perchè li castellani mi ubbidissero. Sollecitate la spedizione o per breve o per lettera.

#### LXXVII.

## Al Cardinal Santiquattro.

Sotto il velo della pace e sicurtà, che domanda M. Lodovico Mattei forlivese, sta coperta una sospizione, ch' egli debbe avere, d'esser notato colpevole nell'eccesso fatto a questi giorni a Furlì; il quale di certo è stato enormissimo. E in caso che ciò sia, come voglion dire, non posso, con onor mio, non ricercarlo. Tutta volta la raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima è di tanta riverenza appresso di me, che, dove non si macchi la giustizia (alla quale so ch'ella, per esser giustissima, m'esorterà sempre), le farò conoscere di quanto giovamento sia a lui la protezione di Vostra Signoria Reverendissima, e in quanta osservanza io tengo i suoi comandamenti. E con ogni riverenza bacciandole le mani, umilmente me le raccomando.

Di Furli, a' xxı di febbraio 1540.

# LXXVIII.

# Al Marchese d'Aghilara.

L' Eccellenza Vostra tenga per fermo, che dove io potrò, e per quanto mi sarà permesso dalla giustizia, farò in modo, che li favoriti e raccomandati da lei conoschino di quanto momento sia appresso di me, e di quanto rispetto sia lor cagione l' ombra sola d' un signore qual' è V. E., alli servizi e obbedienza del quale sarò sempre, come deditissimo, così prontissimo servitore.

Di Furli, alli xxı di febbraio 1540.

#### LXXIX.

## Al Cardinal Salviati.

Quel che io scrissi a Vostra Signoria Reverendissima di Manetto, fu per mia giustificazione, non perchè le sue doglianze m' offendessero, o mi ritraessero dal proposito di giovarli in tutto, che per me si potesse. E nella causa del Merenda, ed in ogni altra, per quanto mi sarà lecito, sarà sempre e favorito e rispettato, come servitore di Vostra Signoria Reverendissima, alla quale riverentemente bacio le mani.

Di Furlì, alli xxı di febbraio 1540.

#### LXXX.

#### Al Cardinal Cesarini.

Credo che Vostra Signoria Reverendissima non m'abbia per tale, che sia per procedere a rigore, e fuor della via della giustizia contra persona, non che contra i favoriti e raccomandati da lei. Li quali a sua contemplazione saranno ancora riconosciuti e rispettati, per quanto io potrò, e mi sarà lecito, com' ella dice; che tanto son tenuto di fare, per l'affezione e fedel servitù mia verso di lei.

Di Furli, alli xxı di febbraio 1540.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alessandro Cesarini romano, creato cardinale da Leone X il 1º di luglio 1517; morto in Roma il 1542.

#### LXXXI.

#### Al Cardinale Grimani. 1

A messer Giovanni Giovino, raccomandatomi da Vostra Signoria Reverendissima, mi offersi subito di tar quello che egli desiderava della Podesteria di Cesena. Ho di poi inteso, che altri è stato eletto ed ammesso avanti a lui; al quale senza mio carico e mancamento di giustizia non posso pregiudicare: ma dopo quello, se nella sua persona sarà fatta altra elezione, opererò ch' ella abbia effetto, e in tutto altro l'aiuterò, come persona di Vostra Signoria Reverendissima, di cui io sono e sarò sempre deditissimo servitore.

Di Furli, alli xxı di febbraio 1540.

## LXXXII.

# A Messer Gio. Battista Galletti.

Quando V. S. intenderà il caso di ser Ettore, conoscerà che il suo peccato è grave e vero, e non (come pare che voglia inferire) calunniosamente trovato, o leggermente creduto. Può anche sapere, per le ammonizioni, per li rabbuffi, e per le minacce, che da me più volte e da' miei li sono state fatte, che io gli ho dato tempo a ravvedersi; e che ho fatto con lui più tosto officio di padre, che di superiore, così per rispetto di V. S. come perchè volentieri aiuto la gioventù, e perdono alla fragilità dell'uomo. Ma non conoscendo di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marino Grimani veneziano, nipote del cardinal Domenico di questo nome, creato cardinale il 3 di maggio 1527.

far profitto, feci che messer Bernardino ricercasse V. S. che mi provedesse di un altro: il che non parve a lei. In tanto egli è caduto in maggior errore, e tale che V. S. giudicherà che sia degno d'ogni castigo. Ma io e per amore di V. S. e per compassion di lui son proceduto e procederò tanto rimessamente, ch' ella stessa giudicherà che io ho fatto assai meno che non devea, e che egli non meritava: perchè desidero di mostrarle, che io le sono buono amico, ed affezionato fratello, si per la servitù che tiene col mio Reverendissimo di Rimini, e per l'amicizia che ha col Cardinale mio zio, e con Monsignor di Sauli; come perchè l'ingegno e virtù sue lo fanno degno d'essere amato ed onorato da ciascuno. Ed in questa, ed in tutte le altre sue cose lo conoscerà coll'effetto.

Di Furli, alli . . . di febbraio 1540.

## LXXXIII.

## Al Bernardi.

Bernardi mio amantissimo. Mi fate piacere a scriver le nuove. Rispondo alle due vostre de'XII e XIII; e quanto al tratto di Guglielmo non è cosa da farsi senza consenso di M. e me non toglierete. Se riuscisse qualcosa che non piacesse, Guglielmo saria il tristo: e però dice che si raccomanda alla Signoria Vostra.

Quanto al disegno de' XX fanti, vi rispondo che son per guardia di Furlì, e non son quelli ch' io domando dell' accrescimento, che son già a tre paghe e mi rovino. Almeno sapessi certo che me li pagassero di qualche straordinario, e mi restituissero quel che spendo, siccome mi è stata data intenzione. Io son risoluto di tenerli, e costi quel che vuole, perchè non posso senza essi far cosa onorevole: e nella impresa di Savignano se io non avessi avuto tanta guardia, non potevo mandarvela parte, se io non vi andavo in persona. E andarvi in persona non conveniva, perchè non credevo di potere espugnarlo, se non per quella via ch' io tentai, la quale non era onorevole per presenza mia. Sicchè, il mio Bernardi, la guardia buona mi è necessaria.

In questo numero de' 90 neutrali che io ho fatto, vi son duo dottori, che per il cognome paion guelfi, ma non sono. L' uno è messer Giovanni dell' Aste; e l' altro messer Pellegrino Lazioso; e quantunque sian della casata Aste e Laziosi, non appartengono niente a quei della medesima casata che son parziali. Questi parziali la rinegano, perchè vedono che per questa via si toglie lor le forze; e saria facil cosa che per ispaventare, ne uccidessero un giorno qualcuno, perchè la cosa non andasse avanti. Ma disegno astringerli con le sicurtà. Vi si manderà per le prime gli ordini, che sono belli.

Io ho speso in mandar que' cavalli ad accompagnar quel che fe il trattato della rôcca di Rimini sino in Fuligno, ducati ventisei e mezzo per ordine di Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo. Spesi anco in spedir la staffetta ducati XVI, e in un' altra staffetta a Ferrara, a protestare o a richiedere il Duca che ritenesse il signor Gismondo, ducati XI; che sono LII e mezzo. Se a Sua Signoria Reverendissima piacesse farmeli satisfar al Tesoriere, me ne fare' grazia. Dei primi ne ho ordine da Sua Signoria Reverendissima, e parola di farmeli pagare subito: de gli altri, se ben non ne ho ordine, sono però spesi solo per servizio di Nostro Signore. I parziali comandati, se ben ritorneranno qua, non

I parziali comandati, se ben ritorneranno qua, non resterò però, s'io vedrò il bisogno, di strascinarmeli dietro. In fine, Bernardi mio, costoro sono pessimi; e come è parziale si può giustiziar senza processo.

Nella guerra di Savignano, il capitano dei cavai leggieri si è portato egregiamente, e così Bellantonio. E parlando al signor Duca, dite che Gian Trappa ha fatto cose stupende, e da generoso soldato. Sopra tutto ditegli ben del capitano Bartolomeo da Gallese, che è il detto capitano de' cavalli.

Aspetto risoluzion delle altre cose. E senza altro dirvi, mantenetemi in grazia del Maffeo e del Dondino, ai quali pensate qualche via di far piacere, secondo che io vi lassai in commissione.

Di Furli, alli xxu di febbraio 1540.

Salutate il mio messer Alberto, e messer Pietro Sabadino.

Mandate per lo primo vetturale li miei panni pavonazzi. Fate che io sappia la certezza della venuta del mio signor Cardinal Farnese.

## LXXXIV. 1

## Al Governator di Faenza.

Magnifico Governatore. Quanto al grano del Cardinale Santiquattro sono tenuto ad obbedire Nostro Signore; e però ad ogni requisizione dell'agente di Sua Signoria Reverendissima lascerete cavar fuori il suo grano; e se ve ne fusse d'altri, rimediate ch' ei non cavi se non il suo, o si concordino nel prezzo.

Quanto al vostro governo, io ve lo dei per farvi bene; e non ho punto di maraviglia che non ci facciate molto avanzo, spendendo sì largamente come voi fate, e dando

Sta in originale nell'Archivio Guidiccioni. Trattane copia, fu stampata la prima volta nel libro Raccolta di scritture varie pubblicata nelle Nozze Riccomanni-Fineschi. Torino, 1863, 4.

da vivere a tante bocche. Chè, sebbene vi scrissi che voi non stessi da spilorcio, non volevo però dire che voi buttassi via il vostro, ma che servaste quel mezzo, vicino al quale abita la virtù. E mi ricorda del principio del protonotario Mignanello in quel governo; è il vero che non tenea l'Auditore come fate voi, ma durava fatica da per sè. E se io v'ho offeso a darvi il meglio governo che vi sia, scusimi l'amor ch'io v'ho portato, e i caldi preghi che avete fatti voi e altri perchè io vel dessi. E non accade ch' io operi con Monsignor Riverendissimo per farvi andare a Roma, perchè voi potete farlo da per voi, essendoli nipote; e facendolo io, Sua Signoria Reverendissima penserebbe ch' io non vi volessi qui, e che voi me ne aveste dato cagione. Siccome ha fatto Bernardino, al quale non pare aver fatto cosa alcuna aver ammazzato un suddito del Papa nelle terre della Chiesa che non era suo soldato. Del tutto pigliate il comodo vostro, il quale sarà sempre la sodisfazione mia.

Di Furlì, alli xxvi di febbraio 1540.

### LXXXV.

## Al Cardinale di Ferrara.

Mi trovo in un medesimo tempo due di Vostra Signoria Reverendissima in favore di messer Ruggier della Casa, e di messer Jacopo Bonamici; de'quali l'uno è stato ammesso al Governo che desiderava, l'altro è stato compiaciuto di quanto insino a ora mi ha richiesto. Il medesimo farò sempre in tutto che per me si possa, a benefizio di quelli che mi saranno raccoman-

¹ Questo governatore di Faenza era un Nicolao di Cristoforo Guidiccioni fratel cugino di Giovanni, onde lo dice nipote del cardinale Bartolommeo.

dati da lei, e servizio di Vostra Signoria Reverendissima, per desiderio e per obbligo che io tengo di ubbidirla sempre. Della promozione del mio Cardinale ella ha certamente giusta cagione di allegrarsi, perchè le sarà sempre buon servitore, come le sono io. E della speranza che ha presa della mia degnità, ne ho grado alla sua affezione; sopra la quale è fondata più tosto, che sopra alcun merito, che me ne faccia degno: e son certo che, se dovesse uscir dalle sue mani, che io non la spererei indarno.

Di Furli, alli xxvi febbraio, 1540.

#### LXXXVI.

### Al Vescovo di Brescia.

L'amorevolissima lettera di Vostra Signoria Reverenda m'è stata sopra modo gratissima, conoscendo, che l'efficaci demostrazioni, di che ella è piena, vengono da una vera e cordiale affezione che mi porta, della quale perchè io son certissimo, sì per conoscere la cortese e ingenua natura sua, sì anche per sentirmele io quel servitore che le sono, mi par che quella parte, dove si scusa di non avermi scritto, nè d'essersi congratulato meco dell'assunzione del mio Cardinale, sia superflua, perchè lo scrivere (in vano massimamente) non credo sia articolo necessario dell'amicizia. E, presupposta la sincerezza dell'amor suo verso di me, non ho da dubitare, che ogni mio contento non sia con somma sua satisfazione; tanto più che Vostra Signoria Reverenda eve

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andrea Cornaro veneziano, nepote di Caterina regina di Cipro; e più tardi cardinale e arcivescovo di Spalatro; morto in Roma il 1551.

far capitale della dignità di mio zio, e di quel che se ne potesse mai sperare, a par di me stesso. Della dignità del suo Clericato (presupposto il medesimo) non accade che io le dica l'allegrezza che io n'ho sentita; nè quel che io me ne prometta: solo dirò, che io desidero, che questo officio le sia di sempiterna laude, come dalla sufficienza e diligenza sua si può sperare, e scala a maggior grado, come merita la virtù e la bontà di Vostra Signoria Reverenda. Che ella si voglia degnar di scrivermi qualche volta, me ne farà un piacer infinito, perchè, oltre alla consolazione che arò di veder le sue lettere, mi gioverà d'aver notizia di quelle cose, che non si possono intendere nè scriver degli altri. E facendo fine, a Vostra Signoria Reverenda cordialissimamente mi raccomando.

Di Furli, alli xxvı di febbraio 1540.

### LXXXVII.

## Al Duca di Ferrara.

Mi si fa intender di Roma per ordine di Nostro Signore che gli Ravennati hanno fatto querela a' piedi di Sua Santità che gli offiziali di V. E. sono venuti molto adentro sul territorio e giurisdizion loro, ed hanno fatti prigioni, e menati ad Argenta alcuni mercanti imolesi, quali con certe barche di frumento condotto dal Friuli s' erano fermati in su quel di Ravenna: e gli hanno forzati a pagar quella tratta e dazio, che è lor piaciuto: cosa che molto ha disturbato Sua Beatitudine. Ma perchè, se ciò fusse, io dovrei pure averne inteso qualche cosa, ed anche mi par quasi impossibile, che V. E. abbia da tollerare che i suoi Ministri facciano di que-

ste insolenze, in manifesto dispregio di Sua Santità e turbazione delle giurisdizioni ecclesiastiche, m'è parso di significarle il caso, come è stato rapporto, perchè, sendo vero, conosca, che Nostro Signore se ne sente gravemente offeso: e non si maravigli, se Sua Santità se ne risente come deve: e non sendo (come io credo), si degni provedere, che se ne mandino giustificazioni, per poter in un medesimo tempo scolpar lei di non averlo consentito, e me di non avervi rimediato. Si sono ancora querelati, che i Calcagnini hanno di fatto messa una barca nel Po, pur sopra la lor giurisdizione. Di che io scrissi più giorni sono ai Calcagnini, che mi dovessino produr le ragioni, per le quali si sono mossi a farlo: e indugiando di produrle, supplico V. E. sia contenta d'ordinare che mi siano mostre, e proveder che i suoi sudditi non tenghino sì poco conto della urbanità che io uso loro, per la riverenza che porto all' Eccellenza Vostra. Nella causa del dazio del sale, di che medesimamente si querelano, perchè non stanno contenti alla semplice relazion delle sue lettere, V. E. sia pregata a mandar copia del Capitolo, che li concede la esenzione del dazio sopradetto, perchè io possa con giusto titolo favorir le sue cose, come ho fatto, e farò di continuo. E offerendomi a' suoi servizi sempre paratissimo, riverentemente me le raccomando.

Di Furli, alli xxvii di febbraio 1540.

## LXXXVIII.

## Alli Savi di Ravenna.

Per una lettera di Monsignor Reverendissimo Camerlingo ho inteso, che voi sete andati a querelarvi di quattro cose a Nostro Signore: l'una, della insolenza e mali portamenti de' miei soldati: l'altra, del dazio del sale, che il signor Duca di Ferrara non vuol pagare: la terza, della barca messa in Po da' Calcagnini: l'ultima, della barca e mercanti imolesi presi sul vostro, e menati per forza ad Argenta. Quanto alla prima, siccome ho conosciuta la malignità vostra in due cose, una in lamentarvi di quello che non è vero, l'altra in riputarmi ingiusto; così ho speranza di farvi conoscere, quando sarò costà (il che fia in breve), che a tempo degli altri Presidenti i soldati hanno avute molte più comodità, che a tempo mio. Oltrechè sapete, che una parte d'essi abitava in Palazzo, e che voi insieme col governatore rimaneste d'accordo nelle comodità che si dovevano loro dare: il che fu vantaggio delli vostri, per quello ch' era solito farsi.

Quanto alla seconda, io scrissi al Duca, e già ne avete avuta la risposta, e di nuovo mi replica il medesimo; che ve ne mando copia. E se a voi pare, che con un Signor tale si debba procedere a volontà vostra, la quale per molte passioni il più delle volte è corrotta; a me, il quale ho da conservare la giustizia, e proceder maturamente nelle mie azioni, pare il contrario. Ed ogni volta che siate cauti di esser satisfatti, come sete, dovete avere un poco di pazienza, se non volete aver civiltà, e aspettar la decisione. E però vi mando un'altra lettera indrizzata al signor Duca, la quale se invierete per uomo a posta, ne riporterà subita risposta; dalla quale dependerà la risoluzione: e senza tanti strepiti verrete al vero e al netto delle cose vostre.

Circa al terzo capo, è comparso qui un gentiluomo de' Calcagnini, il quale mi fa intendere, che la barca fu messa dove è ora, già cinque anni sono, e che ne pende ora la causa nella Ruota di Roma: d'onde potete vedere, che non solamente appresso di me, ma appresso di Nostro Signore, sete convinti dal vostro mendacio, che vi sia messa ora e di fatto, come avete esposto. Circa l'ultimo capo, siccome avete mostrato di tener quel conto di me, come se io non ci fussi (che pure ho speranza di farvi vedere, che ci vorrò essere, e che non son tanto debile, che non sappia prendere un partito), così avete fatto conoscere a me, ed io farò a Sua Santità, i modi del proceder vostro, tutti alieni dalla ragione e dalla ubbidienza. Nè dovete persuadervi, che Sua Santità m'abbia destinato in questa Provincia, perchè andiate a Roma a fastidirlo di quelle cose che son debite all'offizio mio. E tante volte, quante considererete di non avermi data notizia di questo caso, che dite essere occorso questo gennaro alli mercanti imolesi (che forse non sarà sì duro, come avete esposto), tante volte doverete prender vergogna del mio dispregio, e accusare la vostra iniquità. Et bene valete.

Di Furlì, alli xxvn di febbraio, 1540.

## LXXXIX.

## A Messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. La comunità di Ravenna si è querelata costà a Nostro Signore e a Monsignor Reverendissimo di più cose leggermente e malignamente, come costerà per le giustificazioni che ho scritte a Sua Signoria Reverendissima. Sono moti de' parziali che fanno queste cose a lor disegni, e per tener costà uno lor seguace alle spalle della comunità. E per parere di far qualche cosa per il pubblico, fanno di questi trovati. Vorrei che voi intendeste chi è quello che è costà per loro, e che ha esposto queste cose a Sua Santità.

Voi dite che non aspetti norma di costà d'ogni cosa: e nelle cose d'importanza bisogna pur avere almanco risoluzione dell' animo loro, se non mi vogliono dar l'ordine e le forze di eseguire. Mi fu fatta una grande istanza che facessi il comandamento al signor Gian Francesco da Bagno: e ora che gli è fatto, non mi si risponde a proposito di quel che io ne scrivo: o esso si sta di qua nascosto, secondo che m'è detto: e bisogneria pur terminarla. Ho scritto del sig. Leonida Malatesta, e mi rispondono, che costà non ce n'è notizia. Io dico, che si farà forse conoscere; e non cessa di aver quelli medesimi raguni nel Cesenatico, e di cavalcar con armi in aste, e con qualche bandito, secondo mi si porge. È pericoloso per le cose che vanno a torno di Rimini; potria designar qualche cosa in Cesena, e dar ricetto ai guelfi di Ravenna e di Forlì perchè facessero qualche male.

Gli ho fatto il comandamento che comparisca innanzi di me, e non ubbidisce; saria pur bene che mi si dicesse la intenzione di Sua Santità o di Sua Signoria Reverendissima sopra queste cose, perchè non son imprese da pigliarsi non consideratamente. E bisogna pensare a partiti risicati e di più forze che l'ordinarie, le quali m'ingegnerò di provvedere, se di costà m'è dato animo e intenzione che 'l faccia. Sicchè vorrei che voi ne traessi costrutto, e ne parlassi voi medesimo (se vedete che Monsignor Reverendissimo Camarlingo non l'abbia per male) a Nostro Signore, ricordando destramente che bisogna far qualche demostrazione di questa disubbidienza, e che questi non son uomini da solleticarli, per lassarli poi stare. È necessario ancora far qualche cosa segnalata contra quelli Ceroni, che sono una famiglia

fra le montagne di molti uomini, che ogni giorno ci fanno qualche bischenco, e non dubitano della Corte per essere in sito forte e in numero assai. E per questo vanno con l'armi per tutto, fanno contrabandi, intertengono banditi: e ultimamente avendo io preso un loro, per essere stato ferito il fiscale d'Imola, hanno di loro autorità preso un altro, con minacciare che faranno a lui quel che sarà fatto del loro. Io ho disegno di dar loro un gratta-capo, e se mi sarà cennato di costà, vedrò di far che mi riesca: sicchè cavatene il succo; e come ho detto, vedete di pigliarne risoluzione da Sua Santità. Nè altro per questo. State sano.

Di Furli, all'ultimo febbraio 1540.

### XC.

# A messer Giovan Battista Cospi, a Bologna.

Magnifico messer Battista. Arei desiderato, che la Signoria Vostra fosse venuta qui, non per l'offizio che voleva far di visitarmi, il quale, sebbene appartiene alla sua cortesia, è però superfluo alla benevolenza ch'io le porto, e alla fede che ho in quella che porta a me: ma perchè arei presa confidenza, ch'ella fosse meglio trattata della podagra, di quello che io mi persuadeva e ch'ella mi scrive. Imperò la esorto a fuggire i disordini, e all'aver pazienza. Se messer Alberto verrà, sarà veduto così volentieri, come da persona che viva. Disegnavo mandar Paolo, come io era a Imola, a visitare Vostra Signoria, suo padre, e sua madre, la quale tiene in quella memoria che prima, se ben non piagne più. Se la Signoria Vostra mi avesse scritto un giorno avanti,

di quel messer Giovan Iacopo, non li davo alcuna dilazione al venire. Imperò mi trovo avere scritto a Roma per dui governatori, perchè ne avevo in lista più di settanta; uno de' quali è in officio, e credo non potrà partirsi. Il che essendo (chè fra dieci giorni ne sarò chiaro), metterò da banda tutti gli altri, de' quali sono stato ricercato da più Cardinali, ed ancora me n'è stato parlato dal Papa; e farò che Vostra Signoria resterà satisfatta del suo desiderio. E non accadea darmi il testimonio di messer Bernardino, il quale non ho voluto in questo caso ascoltare, perchè so che Vostra Signoria è rettissima, e mi ama; e amandomi non mi proporria persona indegna, nè potria non riguardare e cercare l'onor mio; del quale sono più avido, che della roba e della vita. Ed assicurisi Vostra Signoria che di me non sentirà mai nè in quest' officio, nè in qualsivoglia mia azione, cosa che non convenga a uomo dabbene. M'è piaciuto, che gli ricordi ch'ella mi dà, siano conformi al giudizio mio, e a quello ch'io avevo detto a messer Bernardino di voler fare. E senza altro dirle. a tutti voi mi raccomando ec.

## XCI.

## All' Arcivescovo Colonna.

Vostra Signoria Reverendissima sia certa, che non è cosa sì grande che io conosca di poter fare in suo servizio, che non sia maggiore il desiderio ch' io tengo di servirla. E messer Masino, e tutti gli amici e servitori, li quali o con lettere o col nome suo mi capiteranno innanzi, le potranno far fede, con quanta pron-

tezza siano compiaciuti da me, ogni volta che senza pregiudizio dell'onor mio conoscerò di poterli gratificare: come quello, che d'ogni occasione mi servirei volentieri per dimostrarle con gli effetti quella sincera e sviscerata servitù che le porto nell'animo: della quale pregandola si degni tener memoria, con tutto il cuore me le raccomando.

Di Furlì, alli viii di marzo 1540.

## XCII.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Bernardi mio dolcissimo. Alla vostra de'XXVII del passato dico, che se gli ambasciatori della Comunità di Savignano si son doluti, come ho inteso anco per lettere d'altri più a pieno, che per le vostre, hanno fatto contra l'opinione della Comunità, e per pigliar il punto avanti; ma se io fussi stato lor padre, non potevo con maggior pietà e con più pazienza riconoscerli e tollerarli. Mi hanno mandato ambasciatori, che io mi contenti che mi domandino per loro patrone perpetuo; che pagheranno tutto alli Rangoni che debbono. Non ho voluto acconsentire. Io gli ho fatto restituire tutte quelle robe che si son trovate e fatto levare i cavalli, che non vi steron più che due giorni. Restò poi quattro altri giorni il capitano Bartolomeo con tre cavalli, e di poi si partì, date le sicurtà per quegli uomini, di dare il possesso a cui volevo: e oltre a questo, fatte tante grazie, quante mi hanno domandate. Fu abbruciato una casa per troppo fuoco acceso, nè si sa chi v'alloggiasse; e che sia vero, un cartello che vi si manda vel notificherà.

Lorenzo ha smarrita la lettera del bargello, poichè non si ricordò mandarla, nè sigillar le lettere. Se accadesse, si potria fare scrivere di nuovo. Ma non mi mette conto che il Valigia vostro faccia il lione per tramutarsi in pecora. Farian bene a mandarmi quel Guazzimanno, perchè altrimenti la Provincia grida, e dice che tutti li delitti s'acconciano a Roma. Del signor Antonello non manderò quello che mi ricercate, per quella ragione allegata di sopra. Deh, Bernardi, quanto saria bene rimetter tutte queste cose a Guglielmo, integerrimo e giustissimo, il quale fra pochi mesi vi solleciterà che gli mutiate alloggiamento, perchè dice che il Presidente gli ha detto che qui bisogna proceder per altre vie e co' rimedi non lenitivi. E di costà non è ascoltato.

Vi giuro per Cristo onnipotente, che io non ho un solo quattrino di guadagno fuor della mia provvisione ordinaria; e che io vi sono a 800 ducati del mio. Questa cosa dell'accrescimento della guardia, senza la quale non posso aver onore, mi cava il denaro di borsa, e già ho pagato 270 ducati. Di poi pago 37 ducati di capisoldi il mese ad onore del Duca che vuol così, nè mi conoscè per quel servitor che gli sono. L'uomo si risolverà.

Pregate il cardinale mio zio che voglia supplicar Sua Eccellenza che dia una compagnia di cavalli ad Antonio, perchè lo farà per Sua Signoria Reverendissima. E per me farete fede voi che non lo faria. E fate ogni istanza perchè faccia questo officio. Li governi sono dati tutti, e vacando, non mancherò al mio messer Benedetto de Santis, e a messer Blosio, al quale manderò li cani, che li cerco buoni.

Di Furli, alli iv di marzo ad ore 24, 1540.

Che speranza posso aver io di valermi de'denari

della guardia, quando non posso aver quelli che io spesi a mandar il prigione a Fuligno, che il Cardinale mi scrisse, che subito me li faceva imborsare?

Mi scriveste s' io volevo che mi venisse in mano il rivedimento del testamento del benefizio che avevate in litigio con questo Masino: ora me l'hanno indirizzato e non voglio che sia mia professione. Il Triumviro me ne scrive anco lui da parte del Messere, e così fa il successor di Paolo Geronimo, e mandano uomo a posta con libri. Dio sa che non vorrei entrar in simil cosa, e la fuggirò, s' io potrò. Intanto se io non vedo lettera del Cardinale, o commissione del Messere, starò a vedere, non parendomi ragionevole che in cosa di tanto momento abbia a triumvirare e anconitare.

#### XCIII.

### A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Alle vostre due de' XXX e all' altra de' XXXI del passato, comparse qui alli IV, non dirò altro, salvo che se il Cardinale vuole ch'io gli mandi procura a vender la mia scrittoria, lo farò volentieri, e si serva di quel che ho al mondo. Dovete aver fatta questa offerta, perchè vel commisi; se non l'avete fatta, non tardate a farla.

Troverete ser Virgilio d'Aspra, il quale riscoteva li denari del Magalotto; e v'informerà del salario, il quale, secondo intendo è di due mila ducati, e di 30 ducati il mese per legna e paglia, li quali a tempo di messer Cesare furono ridotti a 20. Oltre a ciò dicono che aveva condennazioni, e guasti e decime, e non so che altro. Di tutto informato da colui, ed anche da messer Fran-

cesco pur d'Aspra, datene avviso, e fatene fare una fede a colui, acciocchè questi del Tesoriere non replichino più. E non saria male, anzi utile e spediente, che il Galletto proprio scrivesse a questi suoi certificato che fusse di quel che sa certo.

Quanto a messer Panfilo, avete errato a non riferirgli quel che vi scrivevo: perchè voleva aver satisfatto e mostrato che mi ricordavo di lui. Se vogliano mandar altri, fate almeno che operino che colui mi faccia scrivere dal Cardinale mio zio, e mostri dipender da me. Dite anche a Sua Signoria Reverendissima che può mandar messer Panfilo a Furlì, perchè costui che vi è, non è a proposito: e tra le altre è sfegatato guelfo. Io credo che in Rimini vi fosse stato bene il nostro messer Vincenzo Saminiati; perchè vogliono che abbia del bravo e dell'astuto, e sia di presenza onorevole. Vi è ancora un altro in Bologna che è dotto, onorevole e gentiluomo, il quale non conosco, ma ne ho buonissimo odore. Si domanda messer Gian Iacopo da Corte, milanese o pavese. Tutti due questi sariano molto a proposito in Rimini o Furlì. Ditelo a Sua Signoria Reverendissima: e di poi faccia quel che gli pare.

Quanto al protonotariato vostro non so risolvervi; non vorrei senza nuova ventura di qualche entrata diventaste monsignore: pur fate quello che l'animo vi detta.

Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo mi commette per ordine di Nostro Signore che io dia un governo a messer Francesco Tancredi sanese, e non avendo governi, avevo scritto per la Podesteria di Cervia; ma quegli uomini mi rispondono che non è dottore nè suddito della Chiesa, e che Sua Santità loro aveva conceduto un Breve, che essi eleggessero. Ho replicato, che non si rompono i lor privilegi per questo, e che Sua Santità mi scrive che gli si dia quella Podestaria. Infor-

matene il Camarlingo; e non mi mandi per amor di Dio più persone per queste cose, perchè ho provvisto a' luoghi. Metterò a Bersichella messer Vincenzo Saminiati, se vorrà accettare: se non, disegno metterci messer Geronimo della Vecchia con uno Auditore. Al presente vi si trova l'Abate fratel di messer Cherubino da Pisa. Io satisfarò il fratel del Dondino; e venga quel che vuole; ma acquetate Madama, perchè, come vi ho scritto, vi è un suo suddito.

Gli uomini di Savignano son venuti a far l'ubbibienza.

Del Breve del Notariato vi manderò ragioni giustissime; e sarà bene che il Maffeo, il Dondino e lo Elio abbino questo frutto, il quale s'aspetta a me, perchè l'aveva il Magalotto e messer Cesare un tempo. Basti che quel messer Francesco Gualdi l'ha avuto molti mesi ed è ricco.

Di quel de' Carelli n' ho scritto più volte che avvertiscano di averlo per raccomandato. Non so quel che ora lo muova a scrivere.

Di Faenza, allı vı ad ore 7 di marzo. 1540.

## XCIV.

## Al medesimo.

Magnifico messer Giovambattista. L'apportatore sarà Giovanni Francesco ambasciatore di Savignano, il quale è bene informato di quanto è passato nella causa loro. Fategli buona cera; indirizzatelo, introducetelo, e fategli ogni favore e con Monsignor Reverendissimo Camarlingo, e dove bisogna: e soprattutto procurategli la udienza di Nostro Signore, perchè dirà le cose come sono state, e non come sono riferite. Nè altro per questa. State sano.

Di Furlì, alli vu di marzo 1540.

### XCV.

## Al Cardinal di Veruli.1

Messer Francesco Corsinio, segretario di Vostra Signoria Reverendissima, passando a questi giorni di qua colli prigioni che conduceva a Roma per suo ordine, m'ha fatto molto maravigliare d'un certo suo modo di procedere, e di poi con una sua lettera, che sarà con. questa, m' ha chiarito affatto. Egli in questo suo negozio, oltre all'altre cose, m'ha ricerco di due inconvenientissime. Prima, che li facessi condurre i prigioni fino a Perugia, o Fuligno, fuor della mia Provincia cento miglia: di poi, che astringessi i Camerali a pagar le spese che vi correvano. Quanto alla prima, Vostra Signora Reverendissima sa, in che frangenti si trova la Romagna; che io arei bisogno di dieci bargelli, non che d'uno per città. E la lor debolezza è tanta, che a far questo effetto era necessario, che io n'accozzassi due insieme, come ho fatto, e sfornissi in questi tempi due città. Dipoi mandarli fuor di provincia tanto lontano, oltrechè fosse pericoloso, alle spese loro, era ingiustissimo: a quelle della Camera, i Camerali non volevano consentire senza mandato, perchè non sono

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ennio Filonardi, nato nella diocesi di Veroli, creato cardinale da Paolo III il 22 dicembre 1536, morto il 1549.

loro fatte buone. Io gli strinsi lo più che potei; ma sforzarli non tocca a me: perchè se io potessi comandare alla Camera, le comanderei, che mi pagasse da 400 scudi, che non le posso cavar delle mani. Egli si sarebbe accordato, che io avessi speso del mio; il che non m'è parso di fare, perchè, non tornando questo in particolar comodo di Vostra Signoria Reverendissima, non ho obbligo, nè facultà di farlo per altro; e massimamente colla Camera, che non solamente non rende quel che si presta, ma non paga quel che deve: ed io lo so per prova, che ne vo col capo rotto di molti scudi. Tutta volta per rispetto di Vostra Signoria Reverendissima, io gli ho fatto condurre i prigioni per tutta la provincia mia; e di più per insino a Fano, che sono da 80 miglia; e gli ho mandati per quella via, che sono iti quelli che si condussero per conto del vescovo di Pavia, e tutti gli altri: di che si duole, come quello che faceva forse per avanzare una giornata. In somma io ho fatto assai più che non son tenuto, e contuttociò si partì di qua mal satisfatto di me: dipoi mi ha scritta la inclusa, dove minaccia di risentirsene; di che non posso fare che non mi rida. Ed in questa parte faccia quel che gli pare, perchè a Roma, esponendo il caso. durerà poca fatica a far conoscere la debolezza e la incivilità sua. A me duole, che con questi suoi modi rustici e poco pratichi non rappresenti, come ministro di Vostra Signoria Reverendissima, quella sperienzia e quella prudenzia del negoziare, di che ognun sa ch'ella è dotata. E m'è parso d'avvertirnela, non perchè io me ne senta offeso, o per nuocere a lui, ma perchè, negli negozii di più importanza, mandi persona più discreta. Che, sendo io quel servitore che sono di Vostra Signoria Reverendissima, son tenuto di farlo per gelosia del suo onore, del quale sono tenerissimo da

ogni banda. E senza altro dire, a lei umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli vii marzo 1540.

### XCVI.

## Al Cardinal Contarini.1

Oltre che io sia di natura e di professione assai rispettoso de' Religiosi, ho specialmente in riverenzia grande quelli di Porto di Ravenna, per un dabben Priore, e certi buoni spiriti e letterate persone, che io ho trovate in quel loco, alle quali sono restato molto affezionato; e tanto più avendo inteso, che sono sotto la protezione di Vostra Signoria Reverendissima, della quale, per l'infinita bontà e virtù sua, tengo più conto che di tutto il Collegio de'Cardinali. E se i Padri predetti m'avessero prima conosciuto, come hanno poi, non si sarebbono forse doluti di me, come hanno fatto; avendo veduto per molte cose quale io sia stato verso di loro. E quanto all'alloggiare soldati io fui quello, che feci ogni resistenza colla Comunità per salvare i conventi. Tutta volta in quel primo non si potè far altro; e inteso la inquietudine di quelli che alloggiarono con loro, vi provvedei di sorte, che di dieci non ve ne sono restati in guardia, se non tre. Ho di poi fatto e fo ogn'opera, che per l'avvenire si diano le stanzie altrove, che per li conventi; così per non turbar la quiete de'Religiosi, come per non profanare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gasparo Contarini, veneto, creato cardinale diacono da Paolo III ai 20 di maggio 1535, morto il 1542.

lochi pii di simile indegnità: e al convento di Porto particolarmente arò rispetto grandissimo.

Di Furli, alli va di marzo 1540.

#### XCVII.

## Al Cardinal di Ferrara.

Io mi sono adoperato di qua, in tutto che per me s'è potuto a benefizio di messer Antonio Veterani. Ed ultimamente, passato il termine che io non potei dinegare alla Comunità per ricorrere a Nostro Signore, l'ho messo in possessione del loco che desiderava. Nondimeno questi Cesenati non quietano, ed io non posso tenere, che non si ricorra a Sua Beatitudine. Vostra Signoria Reverendissima ordini, che siano impediti di costà, come può facilmente: e io di qua non mancherò di mantenerlo nel possesso. Monsignor Reverendissimo, io mi trovo avere in casa un giovine francese, detto Vincenzio Carbonerio, il quale mi ha servito sette anni alla camera con tanta pazienzia e tanta fede, che non posso mancar di ricercar Vostra Signoria Reverendissima di un piacere a sua requisizione. Egli, per essere della Diocesi del suo Vescovato di Lione, disidera avere in persona sua qualche titolo d'uno di quelli benefizii che ella avesse da conferire, e pagarne di pensione a un altro quel che valesse. E se questo suo desiderio (il quale è pure assai debile) li venisse adempito, si terrebbe felice, ed io ne arei un grand'obbligo con lei, e una grande allegrezza di vederlo consolato. Perchè io non ebbi mai il miglior servitore di colui; nè credo che in tutta la sua Diocesi si possa fare un prete di miglior

vita, nè di più quieti costumi de' suoi. Dico così liberamente, perchè in tutto il tempo, che mi ha servito, non ho mai potuto conoscere un vizio in lui. Questa cosa m'è tanto a cuore, che io la pregherei più strettamente per ottenerla, se non dubitassi di farne ingiuria alla grandezza dell'animo suo. Però semplicemente ne la supplico, e con molta riverenza me le raccomando.

Di Furli, alli viii marzo 1540.

#### XCVIII.

### Al Cardinal Cesarini.

Nè a messer Masino da Cesena, nè ad altri, che non pur mi siano raccomandati da Vostra Signoria Reverendissima, ma che io sappia che siano suoi servitori, mancherò mai di mostrare, quanto possa appresso di me l'autorità sua, purchè io veggia di poterli senza mio carico gratificare. Nè altro per questa. A Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Forli, alli van di marzo 1540.

## XCIX.

## A messer Sebastiano Gualterio.

E non accade usar meco quelle efficacie, che si sogliono nelle lettere, a far che io sia officioso nelle cose degli amici, e nelle vostre massimamente, perchè con la occasione ch'io vedrò di potervi far utile o piacere alcuno, sarà sempre accompagnato il desiderio e la prontezza di servirvi. A messer Evangelista mi sono offerto, e farò tutti quelli piaceri ch'io potrò o mi sarà lecito di farli; e delle scritture, che appartengono alla vostra causa, gli s'è già fatto il precetto, che fra un mese le consegni a vostro padre. Se per voi posso altro, voi stesso sapete quanto son vostro; e mi vi raccomando.

Di Furlì, alli x di marzo 1540.

C.

### A messer Gabriel Cesano.

Ho ricevuta una vostra; e al nostro amico, che mi raccomandate, ho fatto tutto quel favore, che ancor io ho potuto in vostra vece ottenere dalla giustizia, senza la quale mi son risoluto di non essere signore di poter far grazia a persona. Dicovi bene, che io sarò appresso di lei un grande intercessore per tutti gli amici vostri, come io vorrei, che voi intercedessi appresso il vostro Reverendissimo per un mio servitore.

Voi conosceste in Spagna quel Vincenzio Carbonerio, che allora mi serviva per credenziero: mi ha poi servito per cameriero, ed è già stato meco sett'anni, nel qual tempo vi giuro a Dio, che io non ho mai potuto conoscere in lui peccato mortale. Desidera grandemente, per essere della Diocesi di Lione, un titolo di qualcuno di quei benefizii, che Sua Signoria Reverendissima avesse a conferire, e pagare ad un altro di pensione tutto quello che valesse. Pregovi che siate contento d'impetrarli questa grazia, e arete dato il sommo bene ad un uomo, che di bontà merita d'esser cano-

nizzato per santo: e sarete cagione, che Monsignor Reverendissimo faccia una elezione, che forse non la potrà fare in tutta la Diocesi di quel Vescovato. Pregovi ancora a tenermi in grazia di Sua Signoria Reverendissima, ed a voi infinitamente mi raccomando.

Di Furlì, alli x di marzo 1540.

Oh dove ho io lassato messer Claudio? raccomandatemeli grandemente e continuamente.

#### CI.

# Al signor Cardinal Camarlengo, Roma.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor mio osservandissimo. La Comunità di Ravenna ha una differenza con li agenti del signor Duca di Ferrara per conto del dazio del sale, qual levano da Cervia e passano per il territorio di Ravenna, e avendo io per triplicate mie fatto intendere a Sua Eccellenza che fusse contenta di far accordare la Comunità del suo dazio, ovvero allegar la cagione per che non fusse tenuta, per duplicate mi ha scritto aver capitoli da Nostro Signore di esenzione, e non aver a pagare cosa alcuna, e ricercandol' io che si degnasse farneli un po' vedere, non me n' ha mostrato altro, e mi ha scritta quest' ultima lettera, della quale con questa ne sarà copia. Per la qual cosa io mi penso che Sua Eccellenza non abbia altri capitoli e che dia parole; onde mi è parso di raccomandare a Vostra Signoria Reverendissima questa Comunità di Ravenna, supplicandola si degni far guardare ad un suo, se ci sono simili capitoli, e non ci sendo, come credo, darmene un poco di avviso, acciò si possi astringer il depositario del signor Duca a pagar il dazio alli uomini di Ravenna, com' è giusto.

Appresso gli mando la copia di una lettera dell'Officiale qual Sua Eccellenza tiene in Argenta, acciò la possi veder quello che scrive in escusazione di aver fatti ritener alcuni mercanti da Imola nella giurisdizione di Ravenna, e non mi par che la ragione ch'allega sia buona per escusarsi dall'esecuzione e forza fatta in quello di Ravenna: perchè, se bene detti mercanti avessero fraudate le sue gabelle, non poteano essere ritenuti nella giurisdizione ecclesiastica, e non era lecito al detto Officiale farsi ragion da sè stesso nell'altrui territorio. Ho voluto far queste poche parole a Vostra Signoria Reverendissima, sì per conservazione della giurisdizione ecclesiastica, come per amor della Comunità di Ravenna, la quale gli raccomando e la supplico si degni in l'uno e l'altro caso prestarli il favor suo, che lo riceverà per singular grazia, e io gli ne terrò particolar obbligo; e bacioli reverentemente le mani raccomandandomi nella sua buona grazia.

Di Furli, alli xu di marzo 1540.

## CII.

## A Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Monsignor di Segni, come per altra vi accennai, mi scrive che Nostro Signore gli ha commesso che mi scriva che vuol ch'io faccia diligenza di ritrovare gli andamenti di quell'uomo, del quale mi scriveste, e Sua Signoria vi spe-

cificherà. Ditegli che erra a tardare, e che io ne voglio special commissione o per lettere del Reverendissimo Camarlingo, o di Sua Signoria sottoscritte dal Papa: altrimenti non mi metterei a questa impresa; perchè so che si lasciano poi imperfette e gli odii restano appresso di noi. So il caso, perchè l'ho avuto in fatto, di quel di Spagna, dove si poteva cavar i denari che spese a Camerino. È stato uno di Cervia che mi è venuto a trovare e datomi scritto di sua mano questa nota contro il Galletto: offeriscesi provarla e verificarla. La darete al prefato signor Presidente, al quale non voglio scriver altro che generali, sinchè non ho la mente di Nostro Signore.

Troverete Monsignor Giovanni de' Gaddi, e gli presenterete la lettera, dove io lo prego che mi conceda messer Annibale. Gli avete a dire che quando nol voglia fare, che piuttosto rimarrei solo e nudo, che mancare della parola mia, e che ne lo rimanderò. E so che non sarà anco tanto grande l'incomodo mio, che non gli sia eguale il danno di messer Annibale sì del guadagno de'denari, come perchè col maneggio de' negozi si fa uomo rarissimo.

Mandatemi una vostra cifra magra, cioè di quelle che ragionammo, perchè si può scriver qual cosetta.

Non voglio mancar di avvertirvi che ogni otto di per lo meno si leva una voce che il Papa more. Ho cercato ogni via per rimediarvi, e minacciato, e non vi è ordine.

E stando costoro su questa fantasia, è male; ed è cagione che si faccino de' mali con la speranza di aver grazia dal futuro.

Se farete cercare, troverete che il Guicciardino ebbe un breve, che in criminalibus soli Deo reddere rationem teneretur. Saria bene di trovarlo, e mediante quello, se ne averia uno diretto a me del medesimo tenore: perchè è necessario se ho da star qui.

Non mi avvisate più cosa alcuna delle rôcche, e sapete pur quanto importa. Monsignor Reverendissimo Camarlingo mi scrisse che voleva ch'io potessi comandar a tutti; e che faria sopra ciò tutto quello ch'io giudicassi espediente. Però risolvete qualche gagliarda provisione.

Sono alla quarta paga della guardia, e mi rovino: e star senza li 30 accresciuti non mi s'aggira per la fantasia. È bene che andiate toccandone de'motti, perchè mi risolvo di tenerli: e dall'altra banda penso, se l'uomo ne fa istanza, diranno ch'io li cassi. Talmente che è forse meglio ricordar destramente e far saper ch'io li tegno, e stare a discrezione, che importunare. Pure alla desterità del Bernardi mi rimetto.

Erano circa XX banditi, e parte di quei da Gavina ragunati insieme in questa mia giurisdizione vicino alle confine di Firenze. Vi mandai il bargello e un commissario che comandasse gente: e v'erano a 3 ore di notte: alle 7 partirono. Li miei vi giunsero con 400 uomini e alle 17 ore; li quali per esser nemici di que' banditi, so certo che non palesarono cosa alcuna: e s'intende che partirono quei banditi per un caso straordinario. Era un bello e memorabil tratto. Si confidavano, perchè il bargello non suol' annasar que'luoghi. Si sono allontanati; e ora che per via de' Cerroni ha rimossi quelli, ho fatto comandamento penale alli capi de' Cerroni che comparischino qui. Se vengono, stimo che farò un grande assetto alla provincia; la quale, state sopra di me, che non stette mai con più timore. Perchè faccio giustizia indifferente; e li vado sgravando e provedendo con ordini buoni alla lor perpetua quiete, se quiete vi può aver luogo. Lasciate pur abbassar quei

ghiotti parziali, perchè si vedono co'rimedi, che io uso, cominciare a mancar di riputazione. Et bene valete.

Di Furlì, alli xiv di marzo 1540.

È bene che siate col signor Presidente perchè il Galletto non rimuova ser Silvio d'Aspra. Comincia a dire che vuol metter il notaro in criminale, se ha dar conto in Camera de'denari. Ho proposto al camarlingo tre cose: o che gli agenti del Galletto vedino sera per sera quel che guadagna; o che un di loro riceva li denari; o che io pagherò ogni anno tanto, quanto lui negli anni passati ha messo ad entrata. Si sa molto bene a che fine ve li mette. E sto ammirato, essendo recente il caso di ser Ettorre, che apra bocca.

### CIII.

## Manca l'indirizzo.

Amici carissimi. Voi sapete che avemo sempre dubitato che per ottenere qualche grazia da noi, ci abbiate proposto il negozio di que'banditi. Ed a quest'ora ne avemo veduti due segni: l'uno che ci avete scritto che si erano partiti, e potevate mandare lo avviso avanti che noi mandassimo il commissario: e non dite che li banditi siano ritornati, e scrivete che penserete poi di mandare per il bargello, e certe cose in aria che non han verso; per lo che vediamo manifestamente che sono tutti intertenimenti, li quali certo non dovreste usare con noi che vi abbiamo carezzati e eravamo per carezzarvi e gratificarvi in tutto quello che per noi onestamente si fosse potuto. E quel che ci conferma su que-

sta opinione è il vedere che non abbiate rimandata la patente, secondo che prometteste di fare, e però rimandatela subito. Il Commissario che avevamo mandato, e che disegnavamo di mandare, è qualche miglio lontano di qui, e non avendo altra certezza, non ci pare di rimandarlo, nè di attender più a questa pratica.

### CIV.

## A Monsignor Sauli.

La Signoria Vostra non ha veramente, com'ella scrive. da usar proemii e cerimonie in raccomandarmi le cose sue; perchè, lasciamo andare che non mancherei nelle cose giuste a persona, ed in quelle di Camera al debito di buon servitore; ma dove sia l'interesse e l'affezione del mio Monsignor di Sauli, sia certissima la Signoria Vostra che farò un passo più oltre. Perchè o sia la sua virtù, o il sangue conforme, ho sempre desiderato oltra modo di andare a pigliar lontano un'occasione, per farle conoscere questa mia volontà: e so certo, ch' ella non desidera tanto il servizio e l' opera mia, che io non desideri maggiormente di compiacerla. Quanto a quel suo amico, senz'altramente darne avviso a Vostra Signoria avevo fatto amorevole officio verso di lui, e, come spero, di grandissimo giovamento. E non ne bisognava meno, che l'opera e la considerazione d'un affezionato servitore di Vostra Signoria alla quale mi raccomando, e la prego a tenermi per suo, quanto ogni altro che abbia per intrinsechissimo, ed in grazia del Reverendissimo da Gambara.

Di Furli, alli xviii di marzo 1540.

#### CV.

### Al Duca Cosimo.1

Eccellentissimo Signore e mio Signore. Io supplico a Vostra Eccellenza, che per osservanza delle convenzioni, per mantenimento della giustizia, e per suo et mio onore sia contenta commettere speditamente che Gianino de'Naldi prigione a Modigliano mi sia consegnato, perchè altramente facendo, non voglio mancare di dirlo, per la osservanza che le porto, che la sarebbe cosa di mal'odore, e di dar carico a Vostra Eccellenza, sapendosi chiaramente le convenzioni, che costui merita mille morti, e che ammazzò da XVIIII persone fra le quali erano donne e putti: e di più fece danno a' Caroli avversari per 300 ducati. Delle quali cose è giustissimo che sia punito: e che ristori quelli che hanno patito. Pregola quanto posso, e come suo buon servitore l'essorto, a non mancare di farmelo dare senza metter più tempo in mezzo. Ed a lei umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli xviii di marzo 1540.

### CVI.

## Al medesimo.

Questa notte alle cinque ore, che io ricevei la lettera di Vostra Eccellenza de' XVI di questo, per fretta

¹ Inedita. Tratta dall'originale dell'antico Archivio Mediceo a C. 47 d'una filza intitolata « Lettere particolari al Duca Cosimo di gennaio, febbraio e marzo 1539 (stile fior.) »

del messo non potei rispondere ad ogni cosa puntualmente, come arei voluto. Imperò le replico, che le convenzioni tra l'Eccellenza Vostra e me dispongono, che i banditi, trovandosi dentro a i termini proibiti, si debbano dare, in caso che l'una parte ne ricerchi l'altra. Giannino de' Naldi, e gli altri presi a Modigliana, erano dentro a i termini, e io ne ho ricercata l'Eccellenza Vostra e suoi offiziali; e per questo mi si debbono consegnare. Achille del Bello, non sendo dentro a i termini, non son tenuto a darlo. Egli si ritrovava in quel principio che si conchiuse questa pratica, in Forlimpopoli; il quale non è compreso nelle convenzioni. Tuttavolta per mostrare, che io son d'animo con effetto d'osservare, feci intendere al signor Antonello Zampesco, che, quando fossi ricerco da Vostra Eccellenza o suoi offiziali, arei voluto, che mel desse nelle mani ad ogni modo. E per una lettera ch'io mandai del signor Antonello al commissario di Castrocaro, ella si può chiarire, che l'avea mandato via. È stato dipoi sempre in Ravenna, donde si può provare che non è uscito. Che se fosse in loco proibito; e di lui, e d'altri che io fossi ricerco da Vostra Eccellenza o da qualsivoglia suo offiziale, io non arei mancato al debito mio, come non mancherò mai. E se le pare, che io lo debba dare, ancorchè sia in Ravenna, io le potrei anche dire, che fusse tenuta a darmi Bertacco e Bertocco banditi forlivesi, che nella pratica dell'accordo e poi sono stati in Castrocaro, e che ora sono in Firenze. E quanto a dire che i Banditi suoi faccino ogni giorno insulti di costà, a me non è venuta notizia: nè da' suoi m'è stato fatto intendere: nè anche si debbe credere che sia vero. E la lettera del Podestà di Modigliana, dove mostra farne querela, o è stata finta, o mendicata da quelli, che favoriscono i prigioni: perchè il medesimo Podestà, scri-

vendo a me nel medesimo giorno, o m'arebbe fatta qualche doglianza, o non m'arebbe data così certa speranza di consegnarmeli; nè tanta certezza, che Vostra Eccellenza non fusse per mancarmi: sicchè, se vorrà ben ricercare, troverà, che dal canto mio non s'è mancato, e che queste sono tutte chimere e finzioni trovate da quelli, che procurano di scamparli; le quali non deveriano appresso di un Signore, qual è Vostra Eccellenza esser di tanto momento, che di maggiore non le dovesse parere il mancar di parola, e della integrità sua: contravenire alla giustizia: dare occasione, che le convenzioni non le siano osservate da me, che lo desidero, e le son servitore: e mostrar con effetto di tener sì poco conto di Nostro Signore. Prego dunque l' Eccellenza Vostra e per quella riverenza che le tengo, la esorto, che per salvare altri, e massimamente persone di mala vita, come sono queste, non voglia mancare a sè stessa, e all'onor suo: nè a quella lealtà di vero Signore, colla quale si può mantenere ed accrescere quella grandezza, nella quale Iddio per l'altre sue buone qualità l' ha collocata. E senza più dirle, come buon servitore che le sono, e geloso del suo bene, la supplico a voler pensare meglio all'importanza di questo caso, e meglio intenderlo, e meglio risolverlo. E quanto posso umilmente me le raccomando.

Di Furli, alli xx di marzo 1540.

## CVII.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Alla vostra de' 13 rispondo che non restiate però di non far sollecitare il

Bufalo, al quale scrivo una lettera, e così faccio al vostro Dottoretto. Il Breve, o altra provisione ch' io potessi comandar a' castellani di queste rôcche, non venne mai. Bernardi mio, io mi risolverò. Intenderete da messer Alberto il caso occorso: abbiate l'occhio costà. Rispondetemi puntualmente come avete negoziato con Monsignor di Segni, alle semplici lettere del quale, e del Triumviro, io non sono per istarmene. Bisogna, o che 'l Camarlingo lo scriva, o ch' io n' abbia Breve: altrimenti lasserò correre, e non farò cosa alcuna, quantunque mi dica da parte di Nostro Signore perchè non son tenuto a credergli.

Quel mantello e sottana non ho peranco avuto.

Nostro Signore ha cominciato di nuovo a rimetter li banditi. Ieri mi fu presentato un Breve che ne rimetteva dui. Questa è la rovina della Provincia; pure l'uomo anderà pensando di far dar a tutti li rimessi sicurtà de bene vivendo. Avvertite però Monsignor Illustrissimo . Camarlingo e il Datario a tenere strette le mani a queste grazie; perchè il primo anno di Sua Santità ne furon rimessi 36 in una volta, li quali tutti di poi hanno fatto nuovi omicidii. Pur se la vogliono così, così se l'abbiano.

Con gran desiderio aspetto sapere che la Illustrissima signora Vittoria sia guarita. Tenetemi avvertito della tornata del Cardinal mio di Farnese. Ricordatevi di far venire quella cosa da Lucca per il Dondino, perchè importa, e viene a proposito.

Visiterete il signor Tesoriere, e gli direte che mi rallegro del suo bene: e che si ricordi, poi che non mi volse scoprire il trattato che mi si faceva contra, di ricompensarmi in qualche altra cosa: e che degli amici se ne debbe tener conto, ancorchè l'uomo abbia per obietto la grandezza. E raccomandatemi a Sua Signoria; alla quale non scrivo, credendomi di farle più piacere, per le occupazioni che ha.

Di Furli, alli xx di marzo 1540.

### CVIII.

# Al signor Ottavio Farnese.

Nel primo arrivar ch'io feci in Romagna, il Conte Gian Francesco da Bagno mi richiese, che io volessi supplicar Nostro Signore a contentarsi, ch'egli potesse venire a tener servitù a Vostra Eccellenza nel viaggio che dovea fare in Fiandra, offerendo di farlo con poca spesa di Vostra Eccellenza. E perchè in quel tempo fu differita e raffreddata l'andata di quella, Nostro Signore mi fece scrivere dal Reverendissimo signor Camerlingo, ch' io facessi venire il predetto Conte a Roma, dove si pensava d'accomodarlo a quest'andata. Il Conte per qualche avviso di Roma, secondo ch' io posso ritrarre, fu consigliato a non venire. Il che vedendo, gli feci comandamento per ordine di Sua Beatitudine sotto pena di diecimila scudi, a comparire avanti a' suoi santissimi piedi. E non trovato il predetto Conte (il quale il dì medesimo m'avea scritto essere andato per suoi negozi in Lombardia) fu lasciato il comandamento a casa. Ora che io instavo alla condennazione de' diecimila scudi, è venuto il fratello suo a piangere, e a rammemorarmi i servizi che il padre ha fatto alla Sede Apostolica, e ad offerire ubbidienza a Sua Santità e servitù perpetua all' Eccellenza Vostra disponendosi di venire a Roma a buttarsi a' piedi di Sua Santità, e nelle braccia di Vostra

Eccellenza, sperando che come egli e suo fratello vogliono dedicare il servizio, le facultà, e la vita perpetuamente all' Eccellenza Vostra, così ella abbia a pigliar la protezion loro, e far sì appresso Nostro Signore che siano conservati dalla malevolenza e invidia degli avversari loro; gli quali, secondo che dice, hanno cercato di mettere il Conte in disgrazia di Sua Beatitudine. Eccellentissimo Signore, questi sono due giovani, li quali vedendo io spontaneamente essersi mossi a darsi al servizio di Vostra Eccellenza e conoscendoli di molto credito e seguito in Romagna, ricchi e nobili, mi par che meritino l'aiuto di Vostra Eccellenza; e io, come suo buon servitore, giudicherei, che ella non potesse fare cosa più conforme alla sua bontà, che domandare a Nostro Signore grazia d'ogni contumacia del Conte. e dire a Sua Santità che egli verrà, e che il fratello è venuto per corteggiare a sue spese, e servire a Vostra Eccellenza, e che la supplica per l'opere del padre loro a benefizio della Sede Apostolica, e per amor suo, di aver l'uno e l'altro per buon servitore e vassallo. Io mi rendo certo, che Sua Santità non farà difficultà: perchè in vero dopo che perdonò al Conte certi eccessi, non s' intende che abbia fatto altro. È giovane di 20 anni: il sangue bolle: non ha consiglio di persona savia: i seguaci mettono al punto, e facilmente si ruina: ma crederò bene, che se sta fuori qualche tempo, che gli passeranno i fumi, e farà riuscita di valoroso capitano. e di quieto e fedel vassallo di Santa Chiesa. Non sapendo io, che Nostro Signore abbia mal animo verso di lui, desideroso di far de' servitori al mio secondo padrone, il quale è Vostra Eccellenza ed essendo stato quello, che ho fatto offerta della servitù del Conte, m'è parso accompagnare il signor Fabrizio suo fratello con questa mia, e raccomandarlo alla favorevole e giusta protezione

di Vostra Eccellenza, alla quale con tutto il cuore umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli xxı di marzo 1540.

#### CIX.

### A messer Pietro . . . . . . .

Venendo il mio messer Lorenzo a Fossombruno, ancorchè gli abbia imposto, che a bocca faccia il debito mio con Vostra Signoria, non voglio mancare ancor io di salutarla con questa, di raccomandarmele, di proferirmele, e di pregarla che mi comandi; perchè non è cosa che io desideri maggiormente, che di servirla, e di guadagnarmi l'amor suo, con parte di quella grazia dell'Eccellentissima Madama, della quale ella colla sua raccomandazione mi può far degno: e di ciò pregandola, con tutto il cuore le bacio le mani.

Di Farli, alli xxu di marzo 1540.

### CX.

## A Madama Leonora Gonzaga.

Assai prima che ora, ed in maggiori e più gloriosi effetti ho conosciuta la prudenza e la modestia dell' Eccellenza Vostra che nella raccomandazione di ser Ettorre, la quale (con tutto che si rimetta alla disposizione della giustizia) gli procurerà tanto di rimessione, che egli stesso le doverà far fede del giovamento che

n'arà sentito. Del Reverendissimo Fregoso ho grandissimo contento che sia in Roma, dove può far rilucer la sua bontà, mettere in opera le sue rare virtù, e gittare i fondamenti della sua grandezza. L'apportatore di questa sarà messer Lorenzo mio segretario, dal quale in mio nome sarà fatta riverenza a Vostra Eccellenza; e io ancora di lontano me le inchino, e quanto più posso me le raccomando.

Di Furli, alli xxu di marzo 1540.

#### CXI.

## Al Cardinale di Rimini.

La protezione, che Nostro Signore ha commessa in Vostra Signoria Reverendissima, delle cose di Rimini, torna in grandissimo favore ed aiuto dell'offizio mio: imperò ne sento piacer singulare, e per quanto io conoscerò, con ogni affezione e diligenza terrò cura di quell'amministrazione, così per eseguire le sue commissioni, come per sodisfare al debito mio. Il caso del Capitan Battestino non è stato tanto leggiero, quanto è dipinto costà. Ed esso medesimo può dir veramente, che io son proceduto seco con più civiltà, che non si conveniva all'eccesso. Tuttavolta a me basta aver mostrato a questi popoli, che le cose si mandano di pari, e che il cattivo esempio non vada innanzi. Nel restante io ho caro, che abbi trovato appresso Nostro Signore e Vostra Signoria Reverendissima quella rimessione, ch'ella mi ordina li sia avuta, della quale non se li mancherà, così per ubbidir Vostra Signoria Reverendissima,

come perchè mi pare, che la meriti. Ed in sua buona grazia umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli xxut marzo 1540.

#### CXII.

## Al Duca di Castro.

Il Capitan Battestino medesimo dovrà ragguagliare, e ringraziare la E. V. del giovamento che arà sentito della sua protezione; e così il bargello di Ravenna, del quale infino a ora non ho se non buono odore. È ben vero, che tra lui e 'l Governatore era non so che ruggine; ma non per questo deve dubitare del loco. Anzi a questi giorni, sentendo il caso, mandai per lui, ed assecurandolo, ed animandolo più che potei, lo rimandai contento. Perchè a me basta solamente accorgermi della mente di Vostra Eccellenza per secondarla in ogni cosa: come infino a ora ho fatto, e farò di continuo.

Di Furli, alli xxu di marzo 1540.

### CXIII.

## Al signore Ascanio Colonna.

La intenzione mia è di tener la Provincia netta di banditi, e non di rinnovar le nimicizie tra quelli da Gavina e da Ceroni; e questo mi sono sforzato d'ottenere civilmente dall'una parte e dall'altra. E alli Gavini ho fatto intender tre volte, che gli tenessero discosto: ma non giovando, per onor mio e per quiete della Provincia sono stato forzato a provedermi, e vi mandai un mio commissario col bargello di campagna, e con autorità di comandare a i Ceroni, che gli dessero aiuto, bisognando. Il bisogno ci fu; e per questo furono comandati: non però aveano licenza di far altro, che assistere alla Corte. Nè posson dire, che io proceda solamente contra i loro, perchè nel medesimo tempo mi son dimostrato ancora contro a quelli di Ceroni. E la somma è questa, che io non posso nè debbo sopportare che a mio dispetto mi stiano sugli occhi, e che facciano delle cose che fanno: e se non si risolvono di non vi capitare, io son astretto di pensare a più forti rimedi. Vostra Eccellenza sia supplicata ammonire i Gavini, che abbino rispetto all'onor mio, il quale, per esserle io servitore, li deve esser caro. E io non mancherò di riconoscerli sempre per uomini suoi, e di far loro tutti quelli favori che ella mi comanda.

Di Furli, alli axvii di maizo 1540.

### CXIV.

## Al Cardinale Jacobacci.1

Il caso del Capitan Battestino è stato in fatto più grave, che egli non l'ha porto col dire. E io per mio onore, e per mandar le cose pari, come si conveniva, non ho potuto mancare di farne qualche demostrazione, la quale non è stata però tale, che egli non si dovesse piuttosto lodar di me, che altramente. Ora la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nipote del cardinal Domenico Jacovacci, creato prete cardinale del titolo di sant' Anastasia il 22 di dicembre 1536; morto nel 1540.

raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima gli sarà di tanto profitto, che da lui ne doverà essere ringraziata. Se in altro le accade valersi di me, si degni comandarmi, come quella che sa il desiderio che io tengo di servirla.

Di Furli, alli xxvit di marzo 1540.

#### CXV.

# - Al signor Sforza Sforza.

Nella causa del Capitan Battestino si procederà di sorte che da lui si doverà far fede a Vostra Signoria Illustrissima, di quanta efficacia sia stata appresso di me la sua raccomandazione. Piaccia a Vostra Signoria tener memoria di me, che l'osservo e le desidero ogni grandezza, e di raccomandarmi all'Eccellentissima Signora sua Madre.

Di Furli, alli xxvII di marzo 1540.

### CXVI.

### Al Cardinal Di Monte.

Nel delitto di Baldassarri Zangaro non si mancherà d'aver quella considerazione, che Vostra Signoria Reverendissima scrive, e procederassi per la sua relazione più rimessamente, ancorchè per più altre cose mi si fa conoscere l'uomo di mala qualità. Monsignor Reverendissimo, io riscontro da più bande, che Vostra Si-

gnoria Reverendissima ha preso sdegno contro di me, per l'avviso dato del castellano di Furlì: di che molto mi sono meravigliato. E se non che da lei non mi può venir cosa ch'io non riceva sempre in buona parte, mi dorrei seco, che m'avesse fatto un poco di torto a ricevere in colera da un servitore, qual'io le sono, d'avere scritto, con quella modestia e con quel rispetto ch'io dovevo verso di lei, d'una cosa notissima, che pareva indegnissima: e che dalle grida de'Ghibellini ero forzato a ricercare, non volendo dare a credere, che fosse di mio consentimento. Tanto più quanto io conoscevo, che il castellano aveva avuto in questo poco rispetto così all'onor di Vostra Signoria Reverendissima. come al mio. Tuttavolta di questa e d'ogni altra cosa rimettendomi a lei, come umil servitore che le sono, non mi curando d'altra giustificazione, reverentemente me le raccomando.

Di Furlì, alli xxyın di marzo 1540.

### CXVII.

### Al Cardinale di Rimini.

Alla lettera di Vostra Signoria Reverendissima delli x del presente, nella quale sì onoratamente favella di messer Giambattista Galletti, non ho che rispondere altro, salvo che la volontà di Vostra Signoria Reverendissima mi farà sempre non solamente comandamento, ma legge. Ed esso medesimo le debbe aver mostrata una mia, per la quale li significavo, che per rispetto di Vostra Signoria Reverendissima, che m'è patrona, e per amor di Monsignor di Sauli, l'averei sempre fatto co-

noscere, che io lo tenevo in grado di fratello, nè perderei occasione di farli cosa grata in tutto, dove per me si potesse. E rendasi la Signoria Vostra Reverendissima più che secura, che io li sarò di giovamento per l'avvenire, siccome sono stato fino a qui; e mi ha da aver molto più obbligo di quello, che egli ha, e che Vostra Signoria Reverendissima pensa. E senz'altro dirle, la supplico a tener memoria di me, ed avermi per quel vero servitore che le sono.

Di Furli, alli xxviii marzo 1540.

### CXVIII.

### Al Cardinale Guidiccioni.

Alle due di Vostra Signoria Reverendissima delli X e XI di questo rispondo, in quanto al Galletto, che io l'ho tenuto infino a ora, e terrollo per l'avvenire per buono amico; e per rispetto di Vostra Signoria, del Reverendissimo di Rimini, e di Monsignor de'Sauli, che me ne scrivono caldamente, e per mia natura, che è di aiutare ognuno in quanto io posso, li farò benefizio e favore, fino a che non si trapassi il termine dell'onore e 'l debito dell'officio. A Baldassare Zangaro, che mi raccomanda ad instanza del Tiberto, ancora che sia un tristo, arò quella remissione, che si può avere al caso; ed a Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Di Furli, alli xxviii di marzo 1540.

### CXIX.

## Al Duca Cosimo.

Per risposta d'una, che mi scrive l' Eccellenza Vostra de'XXIII, dico, che io persevero di dire, che, quando io le scrissi, il caso de'Banditi non m'era venuto a notizia, nè manco ora ne so altro, se non quel che l'Eccellenza Vostra mi fa intendere per le sue. Ma. posto che così sia, come posso io esserne incolpato, se da'suoi offiziali non sono stato nè avvertito, nè ricerco dell' offizio mio, come dispongono le convenzioni? Se l'Eccellenza Vostra mi dice d'avermi ricerco per le sue lettere, ella sa bene che l'avviso è stato dopo il fatto. Nè per questo io arei mancato al debito mio, se i suoi fussero venuti a mostrarmi dov' erano. D'Achille del Bello ho detto, che si proverà (e così farò, s'ella vorrà) che egli era a quel tempo a Ravenna, dove, secondo i Capitoli, deve esser securo. I quali Capitoli Vostra Eccellenza si degni farsi mostrare: e allora vedrà che io domando Giannino, e gli altri, secondo la disposizion di essi, e ch'ella mi domanda Achille fuora di quello che io son tenuto: e per questo io non veggo, che mi si possa dire, che io non abbia compito dal canto mio. Se li suoi banditi son venuti a fare insulto di là, ella può considerare che io non posso tenere una passata simile; se vero è che siano mossi di qua. Ma, quando io sapessi dove fussero, e ne fussi ricerco, si potrebbe ragionevolmente dolere che non vi avessi provisto. Io non richiesi Giannino e gli altri prima che fussero presi, perchè non sapevo che vi fussino. E se gli suoi offiziali gli hanno presi senza mia richiesta, debbo credere che l'abbino fatto per conto dell'offizio loro, o di qualche disegno di Vostra Eccellenza, poichè, domandandoli secondo il convenuto, non mi si consegnano. Eccellentissimo Signore, l'animo mio è stato e sarà sempre d'osservare, e di provedere alla tranquillità de' suoi lochi, come del mio Governo. E, per darlene buon saggio, non ho voluto, che i suoi banditi possino stare nè anche in Forlimpopoli, il quale è escluso dalle convenzioni. E quando ella. o i suoi, mi richiederà di quello che io son tenuto, come io ho richiesta lei, si potrà accertare della prontezza e della integrità mia. E credo che conoscerà, che io vorrò e saprò pigliare espediente di farlo, ancora che Vostra Eccellenza dubiti, che io non voglia nè sappia. Intanto non mi curo, che 'l creder mio sia tenuto appresso di lei inconsiderato: purchè ella consideri bene, come il suo imputarmi si possa sostentare colli Capitoli in mano. Prego bene l'Eccellenza Vostra che sia contenta di adempiere dal canto suo, ora che n'ha l'occasione: chè quando l'arò io, non mancherò di corrispondere. E cogli effetti conoscerà, che sarà così, e che io da vero le son servitore. E in sua buona grazia mi raccomando.

Di Furli, alli xxix di marzo 1540.

## CXX.

# Al signor Gian-Francesco da Bagno.

Io ho piacere, che a Roma le cose di Vostra Signoria si vadino disponendo: ed io di qua non mancherò di aiutarla, come debbe aver veduto che io ho fatto infino ad ora; purchè si risolva d'ubbidire a Sua Santità e di vivere da buono ecclesiastico, secondo l' esempio de' suoi: il quale imitando, non vedo in Provincia, chi sia per metterle il piede inanzi. Ricordole, che ancora è giovine, e che s'attenga ad altro consiglio, che di quelli che le sono intorno, de' quali farà gran senno a disbrigarsi, e andarsene a Roma a procurar di giustificarsi con Sua Santità ed acquistarsi il favore della Casa Farnese, e massimamente di quello spirito divino del signor Prefetto; di poi attenda a viver quietamente, con ubbidire a'superiori, perchè di certo se'l troverà sano. E Dio le dia buon viaggio.

Di Furli, alli xxix di marzo 1540.

### CXXI.

## Al Cardinale di Rimini.

Dopo l'ordine avuto da Vostra Signoria Reverendissima di rimettere al Capitan Battestino la pena corporale delle arme è seguito un altro caso: il quale è, che, essendo a questi giorni assaltato e morto un suo nipote in chiesa e mentre si predicava, parendomi cosa indegna, ordinai cerche diligentissime per l'armi. Onde il bargello di campagna prese presunzione di cercar la chiesa di Vostra Signoria Reverendissima, per esserli stato riferito, che v'erano persone armate con animo di far del male, come s'era fatto in quell' altra. Il che ancorchè sia cosa usata dell'altre volte, e n'avesse giusta cagione, per la relazion che avea e per l'omicidio seguito in chiesa poco avanti, m'ha dato fastidio, per lo rispetto ch'io tengo a Vostra Signoria Reverendissima. Ma difficilmente si può dar la discrezion coll'offizio. Al suo Vicario, il quale me ne scrive indiscretamente, ho risposto, che non è tutto il male del mondo: e

che dell'onore di Vostra Signoria Reverendissima ne lasci il pensiero a me, che le son servitore di più gradi avanti a lui. A lei, perchè so che non porrà cura alla inconsiderazione di uno esecutore, non dico altro, se non che mi dispiace. Tanto più, che senza turbare il sacrificio la cosa riusciva meglio fuora, perchè non sarebbono scampati degli altri, che importavano: ed arebbe trovate ancora l'arme da offendere: dove in quella confusione si pensa, che chi le avea le lassasse cadere fra le donne, come messer Buonamico Buonamici, il quale fu trovato solamente con giacco e maniche. E benchè la pena sia la medesima che se avesse avuta l'arma offensiva, secondo i bandi del Magalotto, il quale fece mandare in quel principio; tuttavolta perchè, consideravo, che c'è pur differenza, avea già in animo di riformarli. Perchè mi si fa costare, che avea i cavalli sellati per venire a me: per il loco, dov'è stato preso, e per qualche altra comsiderazione ragionevole, m'è parso di rimetter la pena corporale ancora a lui: e nel medesimo tempo per mostrar che le cose vadano di pari, ho scritto al Governatore, secondo ch'ella mi ordina, che si rimetta la sua al Capitan Battestino, il quale è de' principali dell'altra fazione. E per pareggiare anco meglio, giudicherei, che fusse ancora graziato delli 500 scudi della pena incorsa di non essere comparso al Governatore, secondo il precetto che li fu fatto in Furlì. E mi piace molto quello, che Vostra Signoria Reverendissima prudentissimamente ricorda, che dia securtà de bene vivendo; e tornando, così farò; per cosa necessaria, massimamente dopo la morte del suo nipote. Monsignor Reverendissimo, questa cosa dell' arme importa altramente in Romagna, che a Roma. E perchè nulla cosa più s'osserva da' parziali, che, se il Presidente pende più da una parte che da un'altra: nè cosa è,

che sia di maggior momento a mantenervi la giustizia: nè d'altro sono ricerco maggiormente da tutte le Comunità, che del mandarla di pari; supplico Vostra Signoria Reverendissima si degni aver l'occhio a far manco grazie che può: e di lassarmi procedere indifferentemente con tutti, perchè ci possa mantenere la giustizia e 'l timore, che c'è fin'a ora. Le quali cose vi sono necessarie così per quiete de'lochi, come perchè Nostro Signore abbia più ubbidienza, e più facoltà in tutti i suoi disegni: e stia secura, che si procederà con quella integrità e con quella riverenza verso Vostra Signoria Reverendissima, che io potrò maggiore. E d'alcune cose che occorrono adesso in quella città, le quali hanno bisogno della mano del Protettore per rimediarci, le sarà parlato da messer Giovambattista Bernardi, mio agente. Ed a Vostra Signoria Reverendissima riverentemente mi raccomando.

Di Furli, il primo d'aprile 1540.

## CXXII.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Molto magnifico messer Giovambattista. L'apportator di questa sarà messer Giovanni delle Aste di Furlì, quale viene ambasciatore di questi Pacifici di Furlì, e per certe altre occorrenze. Sarà contenta Vostra Signoria per amor mio fargli tutti quelli favori che farebbe a me stesso, e con quelli camerieri, e dove sarà di bisogno: chè me ne farà piacer singolare, per essere egli persona molto qualificata, e da bene, e amico mio. E a Vostra Signoria quanto più posso mi raccomando.

١

Di Farti, il di primo di aprile 1540.

#### CXXIII.

#### Al Duca d' Urbino.

La lettera che Vostra Eccellenza mi scrive de' V del passato, mi fu mandata due giorni sono, e per questo la risposta è tardata. In tanto messer Gio. Battista Fedele, al quale mi comanda ch' io faccia favore, è partito dal suo governo: e nella sua causa, con tutto che non fusse tale di meritar la protezione della Illustrissima sua Casa, a contemplazione dell'Eccellentissime Signore Duchesse che me ne scrissero, m' ingegnai di giovarli per quel modo che fu più lecito a me, e manco disonorevole a lui. Se in altro posso servir la Eccellenza Vostra si degni comandarmi, come a prontissimo ed affezionatissimo servitore, che le sono.

Di Furli, alli m d'aprile 1540.

## CXXIV.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Ho gran meraviglia che volendo Nostro Signore procedere contra il Galletto pigli questa via; e che l'abbia lassato venire in Provincia, dove attende solamente a ricoprir le cose passate; e con ogni sorte di umanità e di gratitudine, a placar quei che sanno le cose. E perchè sappiate: altra volta s'è tentato questa cosa contro di esso; e avendo poi gli uomini veduto che non vi si procede, stanno

sospesi; e tanto più, quanto che quelli che si scopersero allora, sono stati perseguitati da costui. Fu anche mandato il Capino a veder le azioni di Baccio Valori, e con tutti i falli che avea fatto, non se ne fece niente; e molti vi rimasero a provar lo sdegno di lui, che ancor restò Presidente. Dissero di mandare una cassa di libri perchè si vedessero li conti e si scontrassero, e non se ne fece niente. E 'l Commissario del sale, a cui s'era scoperta la materia e dovea vedere i conti, è andato per un mese in Ancona, sicchè mi pare una burla: e la lettera che mi scrive il Camarlingo è tanto languida e secca, che non si può dir più. Per mia fede, che bisognerà che parlino più chiaro, e che faccino tornar il Commissario, perchè queste imprese non stanno bene a me; perchè non voglio le inimicizie del Cardinal Gambara, e Rimini, e del Sauli. Per non far nè anco cosa per la quale Sua Santità conosca ch'io le son servitore, non accaderanno tanti rispetti a Sua Beatitudine, vo-lendo ritrovar la verità. E 'l signor Presidente della Camera la discorre prudentemente a dir che bisogni venire al ristretto delle partite principali, le quali notoriamente sono falsissime. Perchè ha fatto il conto suo e messer Geronimo Campo sarà visitato. Questi modi a me non piacciono, di volermi attaccar questa rogna alle spalle, col mostrar anco quasi ch'io abbia spinta la materia. Parlino chiaramente, e vedasi che venga di costà: e sia commessa ad altri, e io non mancherò da buon servitore. Ma con tutto questo non voglio mancar d'un esame autentico, e oggi vado a Cervia per questo, e non saranno meno di XX mila ducati: le altre cose avanzano questa.

Esaminando, messer Bernardo, per altri conti, 15 giorni fa un prigione, disse avere pagato per la composizione di un certo eccesso alla Camera ducati sei: e a

due altri servitori del Galletto XIII sotto mano perchè la facesser componere per sei. E acciocchè sappiate ragionar di questa materia, avete a sapere, che uno sarà condennato in 500 ducati, e comporrà per cento; gli altri, non si sa come la vada: e qui sta il punto. Questa delli sei ducati s'è trovata a caso: e troveriansi delle altre coi libri, e infinite. Vi concludo, ch'io penso che Nostro Signore vorrà dare una spellicciata a costui, e mostrar che vi sia stato indotto: e di poi si servirà anco di lui, e lo vedrete. E così gli uomini poi rimangono per suo servizio con le inimicizie. Questa potrete dire in sostanza al Camarlingo e al Presidente; ma la lettera tenete appresso di voi. Fate tutti li favori a messer Giovanni dell' Aste ambasciator delli Pacifichi; e se si può, fate che abbia qualche loco o governo. La Rota di Bologna gli staria bene: è dotto e buono. E raccomandatelo al Cardinale: e circa l'udienze e ogni altra cosa, fate che conosca di esser favorito.

Della rôcca non ho mai inteso cosa alcuna, salvo che per quest'ultima, della quale aspetto risoluzione.

Mi scrive Monsignor Reverendissimo Camarlingo che io proveda del Governo di Ravenna ad un fratello del Vescovo Frate, già servitore di Sua Santità, quando visse. Io non so s'egli è dottore; ma so bene che essendo del Regno non saprà governar Ravenna, che vuole un uomo intelligente, pratico nel governare, e bravissimo non che animoso. Qui, il mio Bernardi, bisogna sempre minacciar di cavezze e mannaie. Il Trevi fratel del Fiscale vi è per governatore, e fassi temere e portasi bene. Che voglino ora mandare un minchiatarro tra questi cervelli diabolici e terribili, mi dà poca consolazione: pure starò ad ubbidienza. M'incresce che quando un buon uffiziale ha cominciato a conoscer gli umori e governar bene, sia rimosso; e per favore ven-

ghino a' governi quelle persone che non sappian reggere una famiglia. Che si faccia, il mio Bernardi!

Saranno con questa i Capitoli dell'Officio de'Pacifici, quali darete a messer Giovanni dell'Aste venuto Ambasciatore: e non mancate farlo quanto prima, perchè ne possa fare il suo disegno con Nostro Signore; e date avviso di ricevuto. State sano, e ricordatevi di Ser Agresto, che vi si raccomanda sconciamente.

Di Furli, alli vin di aprile 1510.

### CXXV.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Molto magnifico messer Giovambattista. Io ho ricevuto una lettera di messer Fabio Tiberti da Cesena, per la quale ho inteso quanto mi scrive di certi suoi negozi, e con la presente dirò a Vostra Signoria quanto occorre. E prima, quanto alli suoi parenti, circa la giurisdizione di certo loro luogo che hanno, le dico che gli avversarii delli detti suoi parenti mostrano che altre volte il Presidente di Romagna, e governatori di Cesena hanno conosciuto e terminata una simil differenza, e sono stati ammoniti a comparire con le loro ragioni, e non sono per ricevere un minimo torto.

Mi dice che il conte Fabricio di Bagno è venuto a Cesena con arme in asta e archibugi, e questo non è vero, come lui dice; perchè una sola volta che ci venne con due arme in asta, gli fu fatto intendere che si guardasse molto bene di non ci venir più, e così non ci è venuto di poi con simili arme. Ben può essere, che ve-

<sup>1</sup> Annibal Caro

nendo verso Furlì, abbia passato dinanzi alla casa di messer Fabio con sua compagnia; ma non già con arme in asta, nè con archibugi, ancor che per li privilegi lor conceduti possino portarla.

Circa la grazia del signor Sigismondo Malatesti, cerchi d'averne grazia da Sua Santità, e di far di là quanto può, perchè io non son per ammetterlo per giusti e convenienti rispetti. E questo è quanto mi occorre dire a Vostra Signoria in risposta alla lettera di messer Fabio: e con tutto il cuore me li raccomando.

Di Ravenna, alli xi di aprile 1540.

### CXXVI.

## Al Cardinal di Carpi.

Vostra Signoria Reverendissima deve credere, che quante volte m'occorrerà, o io potrò immaginarmi, o ella si degnerà di darmi occasione di poterla servire, tante mi troverà prontissimo e diligentissimo a farlo. Il pover uomo, che mi raccomanda di presente, quando comparirà, se io potrò, sarà consolato; nè mai a persona, che mi venghi innanzi col nome di Vostra Signoria Reverendissima, mancherò di quanto le mie forze si stendono. E perchè questo mio buon animo non sii in vano dal canto suo, la prego si degni di comandarmi. E riverentemente le bacio le mani.

Di Ravenna, alli xu di aprile 1540.

#### CXXVII.

### A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Comparse qui l'uomo della comunità di Savignano con le vostre, e di Monsignor mio Reverendissimo di Rimini. Ma venne indarno; per ciò che già avevo mandato l'esame, il quale dovette esser costà sabato sera passato. Attenderete a farvi restituire li ducati XII che, la vostra mercede, avete prestati a Sua Magnificenza. Carezzate messer Giovanni Asti ambasciator de' Pacifichi. E perchè verranno d'ogni città un ambasciator per conto dei sali, è bene che sempre tegnate ricordata l'opera ch'io faccio a benefizio loro, perchè per questa via di confidenza li farò fare quanto Sua Santità desidera. Con tutto che ogn'ora con l'esempio di Perugia gittino a campo delle parole, crede Guglielmo che canteranno in bene ogni volta che l'amico suo gli ammaestrerà. Dite al signor Presidente che il Galletto ha cercato con ogni istanza di avere i libri del pupillo; e presentendo ieri che a questo effetto era quivi quel don Iacopo, Fulignato uomo, mandai al Podestà, perchè sotto colore d'alcuni che avendo pagato, di nuovo sono astretti a pagare per le partite accese che non furono cancellate quando pagarono il debito, si facesse portare i libri e li tenesse presso di sè. Ha offerto a molti ufizi, denari, remissione, e fa il diavolo perchè si acquietino le cose: e non è dubbio che se l'avesse fermato in Roma, averia avuto Sua Santità di più ventimila ducati.

Ogni uomo ha paura che non rimanga, perchè fa sparger voci per spaventare, che è il tutto e che sarà maggiore; e per questo ogni giorno si difficulterà più la materia, e se egli non è ditenuto, non si troveranno molte cose che si troveriano. Li libri de' conti non son venuti. Il Commissario è partito, e io non vorrei questa rogna addosso. Per satisfar ho fatti esaminar sette uomini di Cervia: e più d'altri quaranta si esamineranno ogni volta che sian sicuri che costui non resti: e diran cose grandi. Questi sette dicono quanto si conteneva in quel memoriale ch' io mandai. Li ho esaminati con giuramento sopra questo generale, se sanno, che il Galletto in quei maneggi de' sali abbia fatto pregiudizio alla Camera.

Mi risolvo che parliate a Nostro Signore una sera in camera, e diciate che la supplico che dia questa cura ad altri, nella quale farò ogni ufizio di buon servitore, e sarà come se io l'avessi: e la ragione è, perchè ho provato in Spagna il male che mi fece Monsignor Reverendissimo di Rimini e di Gambara a soddisfazione del Poggio; e perchè favoriscono costui, ne verrei ad essere il terzo pagatore io. E di più direte, che se pur Sua Santità vuol entrare in questa impresa da vero, che senza dubbio ne caverà gran quantità di denari, ma che bisogna che questi popoli credino che si faccia da vero. Il modo Sua Beatitudine lo penserà: ma la via era di tenerlo costà; perchè si va mettendo con ogni arte sotto ad ogni uomo e cerca impiastrare. Ma non gli gioverà quanto basta, ogni qualvolta questi provinciali conoschino che non abbiano ad esser più dominati da lui. Tre giorni fa con offerte grandissime a' particolari, e con prestanze di denari, ha cercato di ottener dalla comunità di Cervia una lettera di ben servito: e non l'hanno però voluto fare con tutte le sommissioni, le promesse, e gli effetti.

Adattate le soprascritte cose, e massime quella che dia cura ad altri, di modo che Sua Santità conosca ch'io non fuggo l'esecuzion della volontà sua. E senza altro dirvi, salutate qualche volta il Vescovo di Bologna e quel di Brescia, e gli altri miei patroni e amici.

Di Ravenna, alli xim di aprile 1540.

#### CXXVIII.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. In questo punto che siamo a due ore di notte, ho ricevuto una vostra delli 10, col Breve del Dondino, del quale vi risponderò altra volta.

Quanto al governator di Rimini parlatene, se bisogna, col Papa, perchè non voglio che metta altri, a dirlo al Bernardi: e qui saria bella e finita. Potete dire che chi vi è si porta bene, ed è uomo da bene; ma vi concludo che non ha da dipender da altri che dal Papa, o dal Camarlingo o da me.

Aspetto il Breve della rôcca, come aspettava la lettera del Camarlingo, che quel che ho speso nell'accrescimento della guardia possa cavarlo d'estraordinario. Già il Galletto dice esser contento: però vedete di aver la lettera onninamente.

È falsissimo che siano dalli Ravennati state saccheggiate le Salare del Galletto.

Darò il possesso a messer Pier Giovanni della Trinità di Furlì.

Dovete sapere che quel messer Giovanni Portagioia da Castiglione raccomandato da messer Ruberto mi ha mandato qui un suo servitore, e scritto di sua mano, e la sottoscrizione dicea messer Giovanni Portagioia. Visto che si dava del messere, interrogai molto il suo servitore, dal quale ritrassi che altra volta era stato governatore a Faenza; ove mandando ieri messer Bernardino, ha ritrovato che lo tengono un pazzo pubblico. Già mi trovavo aver spedito il servitore, e scritto che venisse al principio di maggio; talchè io ne sono in gran fastidio, e se io potessi tornar indietro, pagherei gran cosa. Mi pare che dobbiate conferire tutto con messer Ruberto per vedere di rimuovere questa offerta o promessa, e mandar di costà uno a dir che non venga. Quando non se ne satisfaccia, sono per mettere a sbaraglio l'onore per non mancar della promessa e per satisfarlo.

Di Ravenna, alli xiv di aprile, a ore due 1540.

#### CXXIX.

### A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Piacerà a Vostra Signoria visitare il conte Fabrizio da Bagno apportatore di questa, e far tutto quello che potete a beneficio del conte Gian Francesco suo fratello, il quale per qualche falsa relazione par che sia in qualche contumacia appresso Nostro Signore. Ma io veramente l'ho per valoroso e da buon signore, e buonissimo ecclesiastico. Farete anche opera che il cardinale mio Zio l'aiuti dove può. Io non so immaginarmi quello che Sua Santità abbia conceputo contro questo signore, il quale, poichè viene a obedienza, mi pare che non gli si converria altro, che una monizione paterna. Avvertite che messer Fabio Tiberti non sappia gli andamenti vostri, perchè forse il male viene da lui.

Di Ravenna, alli xv di aprile 1540.

#### CXXX.

### Al Cardinal Cesarini.

Se una volta mi s'appresentasse un'occasione, ovvero che mi trovassi in un loco, dove i servizi, che Vostra Signoria Reverendissima mi domanda per gli amici suoi, dependessero dal mio puro arbitrio, e non dalla disposizione delle leggi, dal riguardo dell'esempio, dalla gelosia delle parti, e da molti altri rispetti, che mi sforzano a proceder più rattenuto, che non farei, spinto dal desiderio di compiacerla, Vostra Signoria Reverendissima conoscerebbe la prontezza dell'animo mio a servirla tutte le volte, che si degnasse di comandarmi. Ma contuttociò io mi son portato in modo nella causa, che mi raccomanda, della famiglia de' cittadini di Faenza, che per insino ad ora si doveranno tener favoriti della sua raccomandazione, e satisfatti dell'opera mia. E a Vostra Signoria Reverendissima riverentemente mi raccomando.

Di Ravenna, alli xv di aprile 1540.

## CXXXI.

Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula sonctorum. Per una di Monsignor Reverendissimo Camarlingo mi si dice sopra il negozio del sale, che Vostra Beatitudine ha inteso esser seguito in Ravenna non so che disordine, il quale non è vero. E vedo che si dubita che sopra ciò non sia quella difficultà, la quale mi pare d'aver

già superata. In oltre mi s'ordina che io faccia certi offici con gli ambasciatori della Provincia, gli quali avevo già fatti e persuasi. E venendo a' piedi di Vostra Beatitudine (che fra due giorni si metteranno in camino) la se ne certificherà. Vostra Santità ritenga la degnità e il decoro suo, che io mi confido di qua ministrarle quella ubbidienza che le si deve, e di fare in modo che la grazia che si farà loro sarà riconosciuta per grazia. Giudicherei a proposito che la Beatitudine Vostra parlasse gagliardo e con loro e con chiunque procura per loro. Che se bene in su la cosa di Perugia è stata sputata qualche parola, gli ho anco rimessi di buona maniera, e tenuti modi da sgannarli e da renderli ubbidienti. Domanderanno diversi sgravamenti. Gli raccomando alla Santità Vostra, e perchè n'hanno bisogno, e perchè so che hanno cominciato a pigliar buona fiducia ne' preghi miei. La Beatitudine Vostra se ne risolverà di costà, come giudicherà più espediente, e io di qua non mancherò di quel fervente servizio che debbo alla Santità Vostra; alla quale bacio umilmente i santissimi piedi.

Di Ravenna, alli xv di aprile 1540.

## CXXXII.

## Al Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Il capitano Andrea de' Manfredi da Faenza diciotto anni fa uccise Guaspar Bucca da Castel Bolognese per aver morto un suo fratello, e fin d'allora ebbe la pace, e di poi ha ottenuto la grazia; ma perchè è persona che vive sul soldo non si è curato di tornare. Vi faccio fede che è uno de' migliori uomini di Romagna, e in Provenza mi campò la vita. Vorrei che pregaste Monsignor Datario che gli facesse quella più grazia che può, perchè è povero e modestissimo e da bene. Messer Currado de' Grassi ha 18 ducati del suo per redimer la supplicazione e far fare il Breve, e scrive che avanzerà ancor qualche cosa di più. Avuta ch'egli avrà quella reduzione che potrà, instate voi a nome mio, e fate beneficio più che potete a quest' uomo da bene. Trovate il signor Duca di Castro, e ditegli, se ha bisogno di una compagnia bravissima, che chiami questo capitano Andrea, ch' io gli fo fede che è valoroso.

Di Ravenna, alli xva di aprile 1510.

#### CXXXIII.

#### Al medesimo.

Bernardi mio onorando e gentile. Cinque giorni fa vi scrissi con una inclusa a Nostro Signore, e vi dissi qualcosa che importava nella materia del benefizio di prete Masino. Ricordatevi sempre di accusar tutti i giorni delle mie lettere, e quando le ricevete.

Gli ambasciatori sopra la materia del sale son venuti: non gli abbandonate, e mostrate sempre gli uffizi caldi e frequenti ch'io faccio per loro. Avvertite che quel di Cesena, che si domanda messer Alessandro Martinelli, è ghibellino ed è astuto, e non so come sia satisfatto di me, perchè non gli ho mai voluto dar licenza dell'armi difensive, come nè anco ad alcun altro. Vegghiateli tutti e praticate con loro, e mostrate nella materia de'sali e in ogni altra cosa il buon animo mio. Dite all'ambasciator de' Pacifichi che ho finto una

nuova che li guelfi venivano alla volta di Furlì, e scritto al Governatore di quel loco; e che in un terzo d'ora con tanto coraggio e ordine fur tutti li Pacifichi al Palazzo ed alli luoghi deputati, che fu cosa maravigliosa; talchè io mi piglio grande speranza.

Li ghibellini con Andrea delle Selle sono stati licenziati da me questa mattina, essendo venuti a dirmi che vogliono dar le sicurtà, e far quello che mi piace. E così li mando a dar le sicurtà nel modo che le avevan prima date li guelfi. Fate carezze al detto ambasciatore.

Aspetto il Breve delle Rocche, e la risposta del Camarlingo circa il ritrarmi con li straordinari per l'accrescimento de' 30 fanti. Messer Bernardino tre giorni fa vi scrisse sopra questa materia a lungo: date risposta. Vi bisogna perder tempo dietro quegli ambasciatori; avvertite che credo che quel messer Francesco de' Gualdi da Rimini insieme col Galletto abbia messo su que'salti il Cardinale di Rimini, il quale ha messo paura al Legato di Bologna della Legazione di Romagna, che così s'era sparsa voce che cercava d'introdurla e averla per sè. Vi ricordo, che se metteste il governatore a suo modo, il Galletto potria aver tratte secrete di grani e d'altro, e saria un imbroglio grande. Quel messer Ruggieri della Casa è un uom da bene, e vi concludo che ve lo voglio, s'io vi ho da stare. Scrissi tre giorni fa al Camarlingo quel ben ch'io potei di lui.

Quando si satisfacciano di mettere a Ravenna quel Carofiglio, me ne contento, perchè ho ritrovate certe doppiezze a beneficio del Galletto, e contra l'onor mio, in questo Trevi, che nol vo' più difendere nè sostentare contro la mente del Cardinale mio Camarlingo, essendo Sua Signoria Reverendissima disposta a dare il luogo ad altri.

Ho fatto intendere al Governator di Rimini che si provveda altrove, perchè quel luogo è dato ad altri. Tiene ed ha tenuti modi di fare scrivere a questo e a quello che è un grand'uomo. Ma è così solenne bestia e villanzone, quanto conosceste mai; e tra le altre cose sta sei mesi senza uscire di casa, e la metà nel letto colla podagra: e molti disordini sono causati quivi per la sua negligenza e dapocaggine. Non ne avete da parlare se non vi fa bisogno: So che il signor Duca di Castro cercherà di aiutarlo.

Fate che il Cardinale mio favorisca questi ambasciatori e li carezzi; e dite a messer Alberto che ci degni. Il capo di Ventura da Villa fu come vi si scrisse.

Di Ravenna, alli xvim di aprile 1540.

#### CXXXIV.

### Al Cardinal Salviati.

Per risposta delle due che io tengo di Vostra Signoria Reverendissima, le dico in quanto alla prima, che'l Conte Ottaviano e fratelli de' Manfredi, per essere in quel grado che sono appresso di lei, e per averli io per gentiluomini di buona condizione, mi saranno sempre in quel rispetto e in quel conto, che sono tutte le cose di Vostra Signoria Reverendissima, e le persone onorate e dabbene, come intendo che sono essi. Insino a ora ho concesso lor l'armi; il che non soglio fare; mi sono offerto in tutto ch' io posso a benefizio e comodo loro. Quanto alla seconda; quel Federigo Vitale, che mi raccomanda per l'altra, per ricoprir quella giunteria che fece, s' offerse in pubblica udienza, se io la verificavo,

che gli dessi tre tratti di fune. Senza partirsi di quindi, fu convinto; ma avendoli rimessione, lo condannai in denari. Dipoi sono venuti infiniti a querelarsi di molte brutte cose, per le quali io arei a proceder contra di lui con altra pena che pecuniaria. Tuttavolta per rispetto di Vostra Signoria Reverendissima, componendosi di questa contumacia, dell'altre cose mi passerò di leggieri.

Di Ravenna, alli xx di aprile 1540

### CXXXV.

## Al Cardinal di Carpi.

Quelli medesimi rispetti, che mi fecero usar presunzione a richieder Vostra Signoria Reverendissima del prigion romagnuolo, mi fanno prosuntuoso di nuovo a supplicarla si degni per mio sommo favore ordinare, che per li suoi ministri mi sia condotto per insino a Fano, e consegnato a quel Locotenente: donde io lo farò levare da' miei, e menar a Rimini securamente. Che se 'l prigione non fusse dell' importanza che mi si dice, per li segreti che tiene in petto di molti parziali, non richiederei Vostra Signoria Reverendissima di tanto. Ma per servizio di Nostro Signore, e per desiderio di rimediar agli scandoli, uso tanta fidanza di valermi dell' autorità di Vostra Signoria Reverendissima, assicurato della buona disposizione ch' io tengo di servir lei: alla quale molto reverentemente mi raccomando.

Di Ravenna, alli xxı d'aprile 1510.

### CXXXVI.

### Al Vescovo di Vercelli.1

Il pigliar de' possessi de' benefizi in questa Provincia è cosa pericolosissima, perchè ogni minimo scandalo suscita la malignità degli uomini che vi sono. Imperò si è ordinato, che non si pigli possesso alcuno, se non per li Presidenti, in persona de'quali stia, finchè si diffinisca, a qual de' litiganti si venga con più ragione, e a quello si dia pacificamente. Sopra di che ci sono bandi espressi, e indifferentemente osservati. Ora se il Governatore d'Imola ha lassato pigliarlo ai Campeggi, al Provosto della Volpe, e al Procurator del Cardinale Ridolfi, di loro autorità, ha fatto grand'errore, e contravenuto ai bandi, e per questo Vostra Signoria intenderà, che sarà casso del governo. E perchè io ne l' avea ripreso, e commessoli che castigasse quelli che aveano contravenuto, per questo s'è poi mostrato contra a quel di Monsignor Reverendissimo Legato, il quale arei voluto, che l'avesse preso, poichè l'aveano preso gli altri. E così al suo si dirà, che vadi a pigliarlo a sua posta, e scriverassi al Governatore che li sia dato. Ma per l'ordinario l'offizio mio è di tenerlo appresso di me, per fuggire gli disordini detti; e così si osserverà sempre da qui innanzi. Perchè ogni volta che si mandasse da Bologna a pigliarli, Vostra Signoria vedria con effetto, che nascerebbe inconveniente: al quale io debbo rimediare in tutti i modi. E nondimeno ella non deve pensare, che nelle cose di Monsignor Reverendissimo io non sia per aver tutti quei rispetti, che io le debbo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pietro Francesco Ferrerio, succeduto il 20 dicembre ad Agostino Ferrerio suo zio; donde passò poi alla chiesa di Bologna il 1553.

come buonissimo servitore che le sono; e dovunque m'accaderà di farlo, senza pretermettere l'offizio mio, se ne potrà certificare. A Vostra Signoria Reverenda, e alla Sua Reverendissima con umiltà mi raccomando.

Di Ravenna, alli xxu d'aprile 1540.

#### CXXXVII.

#### A Sua Santità.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Per avviso del Reverendo Monsignor di Chiusi, del quale mando copia a Vostra Santità, sono avvertito d'un altro movimento de' Malatesti, del quale io non trovo riscontro di qua; tuttavolta non ho mancato far nuova diligenza, e per l'ordinario sto da ogni banda vigilantissimo.

E perchè la fedelissima servitù mia e l'animo che io tengo e terrò sempre indefessamente di procurare e di vigilare per onore e servizio di Vostra Beatitudine, non sia invano, non debbo mancare per qualsivoglia altro rispetto d'avvertirla di tutto che io conosca che possa riuscire in pregiudizio dell'uno o dell'altro di questi.

Il Reverendissimo di Rimini mi scrisse alli di passati che la Beatitudine Vostra gli avea data l'amministrazione di quella città: ora replicandomi il medesimo, mi dice che io posso licenziare il Governatore e tutti gli altri officiali: perciocchè la Santità Vostra per un Breve ha deputato un messer Domenico Riccio a quel Governo: il quale al principio di maggio vi sarà e porravvi gli altri officiali a suo modo: cosa che mi ha data meraviglia assai, sì per la grande instanza che mi fu fatta due mesi sono da Monsignor Reverendissimo

Camarlingo per ordine della Beatitudine Vostra di mettervi messer Ruggier della Casa: il quale mi riesce un integro e virile officiale e molto a proposito di quel loco, sì anche perchè mi pare che sia un dismembrare il Presidentato. Di che io non mi curerei ancora che sia a tempo mio, perchè io mi reputo che ogni cosa che vien da Vostra Santità mi sia onorevole e di sommo favore. Ricordo bene alla Santità Vostra che le cose di Rimini sono riguardate per le forze di tutta la Provincia e per li subiti rimedii che vi possono fare i Presidenti: che la città per sè stessa difficilmente si può conservare dagli insulti di fuora. Nè penso che Monsignor Reverendissimo sia per provvedervi con altra spesa di nuova guardia. Sua Signoria Reverendissima mi fece intendere per l'agente mio, che dalle cose de' Malatesti in fuora si rimetterebbe al mio governo; la qual cosa io non intendo, nè vedo che sia con effetto, mettendovi tutti gli officiali a suo proposito, dalli quali non so come io abbia a esser riconosciuto, se non quanto torna lor bene. Oltre che facendo una cosa io, e ricorrendosi a Sua Signoria Reverendissima, le sue grazie le più delle volte farebbono vane le mie deliberazioni. E talvolta potrei essere incolpato per non aver fatta una provvisione che s'appartenesse all'ufficio suo più tosto che al mio. Sì che avendo a ir la cosa per questa via, giudico manco male che quella città si smembri in tutto dal Presidentato, ovvero che Sua Signoria Reverendissima abbi la cura della rôcca e della custodia della città: e 'l Presidente del governo e della giustizia interamente. Rimettendomi nondimeno alla prudentissima considerazione della Beatitudine Vostra, n'aspetto suo comandamento. E umilissimamente Le bacio i santissimi piedi.

Di Ravenna, a'xxn d'aprile 1540.

#### CXXXVIII.

### A Giambattista Bernardi.

Magnifico M. Giovambattista. Ieri sera fui avvisato da Cesena che il Galletto s'era partito. Tre giorni fa mandò le sue robe a Bertinoro con dire che voleva pigliarsi il mondo ad un altro modo, e vi andò esso proprio in un tempo medesimo. Ora si è partito, ed ha menato seco Scipio suo nipote, Fiscale di Ravenna, e conscio, anzi fattore d'infinite cose. Bisogneria che foste qui a sentire diversi e diversi che cantano di bello; e vi è chi vuol metter la testa se non trova in Cervia sola XL mila ducati, e in Ravenna X mila: ognun corre a dire rubamenti. Io fo giudizio o che venga a Roma per dare un boccone di x o xII mila ducati: il che se fosse, porteria infamia a Nostro Signore, o veramente sia andato a trovare il Campo in Palermo, secondo che per l'ultime vi scrissi pensavo che facesse: sicchè intendete il tutto. Siate diligentissimo ad avvisarmi, se capita costà, ch'io nol crederò mai. E se pur vi capitasse, Sua Santità se ne assicuri per 50 mila ducati, perchè qui troverà ora ogni cosa; e sarà bene che mi si commetta l'esame pubblico, perchè, chiarite le poste, Sua Beatitudine potrà per mezzo la Cesarea Maestà averle nelle mani. È bene che parliate subito a Sua Santità, non essendo egli giunto là, e così potrete soprasedere in quel che vi scrivo in questa materia nelle ultime mie.

Scrivo a Nostro Signore circa la dismembrazione di Rimini. Letta che l'avete, potete presentarla a Sua Santità.

Di Ravenna, ai xxu d'aprile 1540.

Potria essere che stando il Duca di Firenze della

sorte che sta con Nostro Signore che si fusse ridotto su quel dominio.

#### CXXXIX.

## A Monsignor Giovanni della Casa.1

Messer Ruggier della Casa, cugino di Vostra signoria Reverenda, è uomo tale, che 'l governo di Rimini mi par debol cosa a quel che mi parrebbe che meritasse: e se la testimonianza e gli uffici, che io ho fatti e farò, per lui saranno d'autorità, sarà operato, non che al governo di Rimini, ma in cosa di maggior momento, e di più profitto per lui. Delle relazioni, che io n'ho fatte infino a ora, si potrà chiarir facilmente in Segreteria. È persona virile, integra, e sufficiente, ed in somma io non mi sarei potuto abbattere, nè anche eleggere uno di chi più mi sodisfacessi, di lui. E mi rallegro con Vostra Signoria che ella abbia un parente sì generoso. Sicchè dal canto suo facci ogni impresa d'aiutarlo, chè io non mancherò al mio, perchè lo conosco persona d'averne onore. E a Vostra Signoria Reverenda con tutto il cuore mi raccomando.

Di Ravenna, alli xxm d'aprile 1540.

¹ Uno de'più illustri letterati del secolo XVI, come tutti sanno: nato il 3 di giugno 1503; morto il 14 di novembre 1556. Fu Nunzio a Vene zia, e arcivescovo di Benevento il 1544, poi segretario di Stato nel pontificato di Paolo IV. Vuolsi che la sua parzialità per Francia gli togliesse di esser fregiato della porpora cardinalizia. A tempo del Guidiccioni non era che prelato e commissario apostolico in Firenze per la esazione delle decime nuovamente imposte in tutto il dominio floreutino.

#### CXL.

## Al Principe Doria.

Io tengo in tanta osservanza le virtù e la grandezza dell'Eccellenza Vostra, e tanto desidero di servirla, che, sebbene le cose de' Banditi sono in questa Provincia di grandissimo momento, io mi porterò per modo con quelli da Gavina, raccomandatimi da lei, quando sarà il tempo che lo possa far senza mio carico, che essi stessi la doveranno ringraziar del profitto che aranno cavato dalla sua raccomandazione.

Di Ravenna, alli xxut d'aprile 1540.

## CXLI.

## A messer Giovambattista Bernardi.

Magnifico messer Giovambattista. Per le ultime de'23 vi scrissi che mi contentavo che il Carofiglio venisse; e che operassi che mi si commettesse caldamente che gli dessi il governo qual voi sapete. Ora intendo che messer Gian Nicolao della Latta governator di Cesena procura aver lettera della Comunità al Reverendissimo Camarlingo per la rafferma o per un governo. Io l'ho tollerato fin ora per l'amicizia antica, ancora che sia un nebbione e che non sappi punto del governo. Ma procedendo per queste vie, arò caro che facciate opera che il Carofiglio abbia questo loco: Siate con Monsignor Croce, che il Camarlingo mi scriva per una lettera che io lo provegga d'un governo, del quale si rimetta a me:

e con quella spedite lui subito, avanti che costui di Cesena spedisca breve o altro per la sua rafferma. E per aver scusa di levarlo, fate che il Camarlingo mi scriva per un'altra appartatamente con espresso ordine che gli dia Cesena. E perchè veggo che s'intrattien col Dandino, ditegli liberamente che non è al proposito, nè persona da averne nè onore nè servizio. Quando possiate menar la pratica segreta è meglio.

Ditegli ancora che non accade raccomandarmi le cose sue; perchè mi sono a core come a lui proprio: e che il suo arà Cervia, subito finito il semestre del Tancredi: e con qualche occasione, ancor prima; perchè bisogna andar destramente per esservi messo come sta per ordine di Nostro Signore e di Monsignor Reverendissimo Camarlingo, e portarsi benissimo.

Mi maraviglio che vi paia che il Breve delle Rôcche sia di buon tenore: non mi concedendo che vi possa andare se non con la mia famiglia. Il bisogno era che vi potessi mettere per sicurezza d'esse qualche fante, e comandare ai Castellani per le provisioni che occorrono; come ho voluto far ora a quella di Rimini, che vi ho voluto mettere quattro o sei fanti, e quel castellano non ha voluto. Ma all'ultimo ne faranno loro peggio di me; e potrebbe venir occasione che se ne pentissero.

Il governator di Faenza v'arà mandato, o vi manderà, un bracco, il migliore che fusse mai, secondo che intendo: fate di darlo a Monsignor Blosio, scusandomi che sono stato tanto a provvederlo per mandargli una cosa eletta come questa.

Quanto a quel che scrivete, che ne'Capitoli de' Pacifichi si desiderano due cose: l'una che non si ragunino senza esser chiamati: e questo ve lo troverete; l'altra l'esempio di Fano. A tutto ho pensato, e ho messo gente senza polso, e da rivolgerla a modo mio.

Il Galletto è tornato, e credo che fosse partito con altro animo, e che fosse stato meglio di fermarsi; perchè ha potuto saper che le brigate cominciavano a intonar l'antifona. Avrete una lettera per lo Vescovo di Castro fatta dal Caro tanto bella e piacevole che sarà trastullo a que' signori camerieri, e forse Sua Santità l'udrà volentieri. Voi sapete quel Baro che fece venir quel cappellano del Cardinal di Monte, buona memoria, a Roma a portar quella lettera a Nostro Signore. Costui in persona propria mi è capitato in mano; e per Dio, che tutto quel che dice messer Annibale è vero; averete piacere d'intenderlo. Si dureria un anno a scrivere: pensate che lui confessa che passano un milione le truffe, le giarde, le ribalderie che ha fatte.

Di Ravenna, alli xxva d'aprile 1540.

Il governatore d'Imola come ha inteso che il Reverendissimo Camarlingo vuole che il Portagioia venga a quel governo, s'è partito con tutto che ch'io gli scrivessi che venisse a me. Vi ho mandato Geronimo Fatinelli con uno auditore. E venendo quel Portagioia, il quale, come per altra vi ho scritto, è tenuto poco savio, vedrò di metterlo a Bersighella, e lasciar Geronimo in quel luogo d'Imola.

Perchè sappiate come fu quella cosa del sale, che mi scriveste che costà s'era detto che li Ravignani l'avean saccheggiato, pensate quanto 'u vero: che sinora il Governatore non ne sa niente. Ma investigando diligentemente, trovo che un Giovanni Donato, il quale n'avea cura dal Galletto, essendo dal Commissario del sale intimato lo accrescimento, costui mise in capo alli Savii, che così si domandano li signori della Terra, che facessero vista di levargli la chiave e farsela dare contro sua voglia; e così, fatto questo strattagemma magro,

esso proprio scrisse al Commissario che gli avean tolte le chiavi e aperto li magazeni. La cosa andò tanto queta che non se ne sa altro, che quel che colui scrisse per ispaventar il Commissario, o per tenere stretto il sale per questa via; perchè non ve n'è, nè voglion dare l'ordinario. La punizione si dovrà dare a quel Giovan Donato; poichè con le sue baie va turbando Nostro Signore.

### CXLII.

### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambattista. In materia Gallicana Guglielmo lauda grandemente che la triaca anconitana si mandi qui per guarir quel putto malato: e certo che sarà una bella sperienza perchè il male è maggior che non si dice.

Si sono avute le ultime vostre de'24, e non è dubio che dove dissi Governatore di Rimini, voleva dir d'Imola, il quale si è poi fuggito destramente, dubitando che non gli trovassi qualche sua avola.

Mandate quel Carofiglio, come per altre vi si è detto, per Cesena, perchè cercando, Della Latta raffermò senza mia saputa. È ben che conosca che l'ho sopportato fino a ora per l'amicizia, e non perchè il meriti. Al Fagotto che solleciti la spedizione delli benificii di Catalogna: e che mi maraviglio di lui che non abbi già avuta la sentenza.

Di Ravenna, xxviii d'aprile 1540.

## CXLIII.

## Al Cardinal di Trani.1

Perchè la innocenza si difende per sè medesima, e io non sono persona da procedere senza i termini della giustizia, non avea messer Gieronimo Torravella a dubitare, che la sua causa, o di suo figliuolo, non s'avesse a conoscere con maturità e con ragione. Ora aggiuntavi la raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima, la quale può in me quel che io medesimo, si può tener sicurissimo, che dovunque potrò farli cosa grata, lo farò con tutta quella prontezza, che io desidero mostrare in ogni servizio di quella.

Di Ravenna, alli xxvm d'aprile 1540.

## CXLIV.

# Al Marchese D' Aghilara, Ambasciatore dell' Imperadore.

Le raccomandazioni di Vostra Eccellenza sono appresso di me di tanta autorità, che se le cause de' raccomandati aranno tanta conformità colla giustizia, quanto io ho desiderio di servir lei, non mancherà mai, che non siano compiaciuti. E questo le dico così per messer Gero-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovan Domenico De Cupis romano, detto il cardinal di Trani, per aver tenuto il governo di quella metropolitana; creato cardinale da Clemente VII il 3 di maggio 1527; morto il 1546.

nimo Torravella d'Imola, e suo figliuolo, li quali mi raccomanda con l'ultima, come per tutti gli altri che mi raccomanderà per l'avvenire.

Di Ravenna, alli xxv:n d'aprile 1540.

#### CXLV.

## Al Cardinal Santiquattro.

I Montanari di Faenza potranno far fede a Vostra Signoria Reverendissima, che per raccomandazion di quella sono stati ben trattati, e di già sono fuora di pericolo. Quanto a messer Francesco Rata, la raccomandazione, anzi il comandamento di Vostra Signoria Reverendissima, che mi sia raccomandato, è giunto a tempo: perchè essendo necessitato per molti inconvenienti riformar queste cose di Ravenna, nel praticar la riforma ho conosciuto, che v'andava difficultando il mio disegno; e contuttochè me n'abbi fatto dispiacere, a contemplazione di Vostra Signoria Reverendissima non solamente non me ne risentirò, ma in tutto che m'accaderà beneficarlo, lo farò sempre.

Di Ravenno, alli xx x d'aprile 1540.

## CXLVI.

#### A messer Giovambattista Bernardi.

In questo punto ho la vostra de' 28 del passato, e visto quanto scrivete. E circa a Bellantonio, andando tanto avanti con li mali portamenti, e vedendo che il Cardinale di Rimini non risponde, nè opera cosa alcuna, intorno a ciò non mi è parso in questi frangenti di dirla come la s'intende di qua. Direte alla Eccellenza del signor Duca, che non ho mancato di compiacere di quel che ho potuto onestamente al Sassatello, e a messer Erculano da Cesena suoi servidori, e credo che ne rimanghino satisfatti. Era bene che la triaca fosse mandata qui, perchè si recuperaria la sanità, che saria molto a proposito. Quanto al venire del Carofiglio, vi si è scritto per l'ultima che procurassi che venisse a Cesena, e per la dapocaggine di colui, e per la confermazione che tenta severamente. Se io ho scritto del Cardinal di Rimini, mi son mosso per le sue lettere e per le vostre che mi dichiaravano che n'aveva avuta cura. Gli Imbasciatori della Provincia si recheranno a ubbidire a la volontà di Nostro Signore; imperò aiutateli in quel che potete, perchè la Provincia è molto esausta. Aspetto la lettera del rimborsamento. Ho piacere che Sua Santità proveda alla rôcca di Rimini, perchè non stava bene così. Quel castellano si lassò pure ridurre a mettere in rôcca sei de' soldati di Bellantonio: i miei non volle accettare con tutto il vostro Breve che contiene appunto nulla; perchè solamente dice che mi riceva co'miei servitori, e tenga cura alle prigioni. Il Portagioja giunse e non ha punto ingannata la espettazione mia. Poichè il governo d'Imola fu dato a Niccolò Fatinelli per la brutta repentina fuga di quel governatore (il quale misurando dalla sua coscienza delle opere mie, e dubitando che lo facessi pigliare, si partì a quattro ore di notte), darò il governo di Brisighella al Portagioja, se lo vorrà. Il Galletto tornò: messer Annibale è andato a Venezia, e tornato che sarà, se ne verrà a Roma, poichè Monsignor Giovanni Gaddi l'intende così, perchè io non voglio essere imputato di mancargli della parola mia; ma può ben star sicuro che non lo vorrà più servire. Dite a Monsignor Pietro Fagotto ch'io ho ricevuto le sue lettere e le vostre, e se non mi finisce quella lite, non saremo amici.

Messer Giovambattista, poichè Sua Beatitudine vuole che io mandi li testimoni, io lo faccio per non tormi dall'ubbidienza; ma supplicate Sua Santità che si contenti di non lassarli vedere se non ad un solo, e di poi me li rimandi; perchè ho data la fede mia a questi uomini da bene. E creda la Beatitudine Sua che si troveranno cose assai, e ogni uomo verrà alla scoperta, quando Sua Santità faccia da vero: e però potendo Sua Santità servare la mia parola, e trovare più ampla la verità, ne la supplico. Il che potrà se manderà qua il Vescovo di Segni, il quale vi va di buonissime gambe, per quanto comprendo nelle sue lettere. Intanto giudicherei a proposito che Sua Santità mi facesse scrivere che io facessi venire il fratel del Tagliaferro morto che faccia compagnia col Galletto, perchè intenderia di bello; e con tuttochè da tre di in qua il Galletto l'abbia beneficato di certe salare che importano i 150 scudi l'anno, solo per acquistarlo, non rimarria di dire il vero. Avete adunque a tenere in mano l'esamine, e supplicata Sua Santità di quanto sopra dico, dirgli a cui vuol che lo mostriate; avvertendovi che me l'avete a rimandare e tenere appresso, di voi, senza che lo veda persona altra che una, e per vedere che venga qualcheduno a questo effetto, perchè non vorrà esservi nominato.

In quella vacanza di Napoli che ebbe il Camarlingo sono sollecitato dal Cenami, che intesa bene la cosa, procuriate che ne traggiamo qualche utile, sì per me, come per quel del Cenami. La credenza del Cardinale è sollecitata dal Croci di Faenza, e spero pure ormai di mandarla.

Di Furli, alli u di maggio 1540.

Non rispondo alle lettere del Monsignor mio Reverendissimo Camarlingo, perchè son giunte ora, e non ho altro che dire.

Guglielmo dice che doniate qualche cosa da mia parte al compagno del Ghignetto, ispesa per la fatica durata a beneficio suo. Al signor Dandino dite che il Tancredi ebbe la rafferma più di due mesi fa dalla comunità di Cervia e che io gli ho intimato che finiti li 16 mesi dal dì che vi andò, pensi di accomodare il parente del signor Dandino.

#### CXLVII.

## Al medesimo.

Averete con questa la copia di due lettere che v'indirizzai da Rimini, quando io montai a cavallo per tornare a Ravenna. Mi è parso a tutta ventura replicarvi il medesimo, caso che non fossero ben capitate. Appresso arete una lettera al Camarlingo, il tenor della quale vedrete per la copia che vi si manda. Di Bellantonio non vi dico altro, se non che si levi di qui. Chè dipoichè non mi conosce nè per Presidente, nè per superiore, nè per altro che per Giovanni Guidiccioni, come dice pubblicamente, e ultimamente l'ha detto al Conte Ercole Sassatello che lo dirà al Duca di Castro, io non voglio conoscer lui per mio capitano, e provederommene d'altro a mio proposito, parendomi conveniente che chi è capo della mia guardia sia persona tale, che io

mi possa fidare di lei, massime a questi bisogni, ed in questi travagli. State sano, e a voi mi raccomando.

Di Ravenna, alli x di maggio 1540.

#### CXLVIII.

## Al medesimo.

Magnifico messer Giovambattista. Avete da sapere che la compagnia del capitano Cesare Rasponi ha ammazzato a Furlì-picciolo quattro uomini da bene, e dubito che faranno anche delle altre cose peggiori. Fatelo intender ove bisogna, perchè io non posso proveder che non naschino di questi scandali, avendo le armi in mano quelli che doveriano esser castigati. Non è bene che un parziale sia fatto capo d'uomini in questa Provincia; perchè fanno della parte contraria come di nemici capitali.

Di Ravenna, alli x maggio 1540.

### CXLIX.

#### Al medesimo.

Ora in questa occasione di Perugia era tempo che v'intrometteste a mio nome con l'Eccellenza del signor Duca per conchiudere quanto vedrete che io le domando nella lettera che mando aperta, e operare ancora che il Cardinale ne le parlasse. Quel che non avete fatto non mancate di farlo, e con le mie presentate o mandate una di Sua Signoria Reverendissima calda più che

la fiamma. Oggi ho visto una patente che Sua Eccellenza manda a messer Cesare Rasponi di trecento fanti, e mandagli li denari per farli. E senz' altro mi raccomando.

Di Ravenna, alli xı maggio 1540.

E perchè aspetto il Capitano mio fratello qui fra tre giorni, se pur Sua Eccellenza volesse li fanti di Romagna, e non di Toscana, niuno potria meglio di me avere, o procurare, per dir meglio, una compagnia fioritissima.

#### CL.

#### Al Dandino.

Passsando per Cervia, nell'andare a Rimini otto giorni fa, feci intendere chiaramente a quel Podestà, che non pensasse di starvi oltre il semestre; e che, se anco prima Sua Santità delibera di darlo a quel che n'ha il Breve, che arà pazienza. E contutto che egli abbia la confermazione, di quella Comunità e che si risenta stranamente, non mancherò (se così sarà volontà di Vostra Signoria) di rimoverlo subito; e vengane ciò che vuole. Perchè desidero, che in tutte le occorrenze mi conosca per suo affezionatissimo e vero amico. Dissi a M. Pompeo, fratello di Vostra Signoria, che al ritorno del nostro padrone di Fiandra farò l'officio per la Rocca di Sant'Arcangelo in favor suo: e farollo di maniera, che spero d'ottenerla.

Di Ravenna, alli xu maggio 1540.

#### CLI.

### Al Duca di Castro.

Ieri scrissi a Vostra Eccellenza che il Tesoriero ed io ci eravamo risoluti di far venire le picche, le quali sariano circa 300, e non doveranno tardare ad arrivar costà. È di poi comparso M. Gio. Paolo, il quale mi riferisce, che Vostra Eccellenza a modo alcuno non vuole che Bellantonio si rimuova, dicendo quel che gli è parso di 'me, e dichiarando che io lo faccia per condur la cosa a tale, che io disponga e del Capitaniato, e degli emolumenti. Sa l' E. V., che più volte io le dissi, che Bellantonio non aveva ubbidito agli altri Presidenti, e che, volendo fare il medesimo a me, non ero per tollerarlo, perchè saria con troppa diminuzione dell'onor mio e dell' autorità dell' offizio. Non nego, che volentieri non avessi dato il loco a mio fratello, parendomi che ritenesse meco sdegno per averlo io fatto star nove mesi in sulla sua borsa, quando di commissione di Vostra Eccellenza lo feci venire a Roma insieme col Capitan Puccio. Onde, per ricompensarlo in qualche parte, e per parermi cosa onestissima, ne l'avea parlato, quando venni in provincia, e ultimamente scritto per veder se potevo, senza altrimenti scoprire i portamenti di Bellantonio, venire a questo removimento. Ed avendo il prefato messer Gio. Paolo offerto a Vostra Eccellenza che mandasse altro Capitano, che mi riconoscesse per Presidente, e mi obbedisse; mi pareva, che mi fosse tolta via questa obbiezione di volermi valere del Capitaniato, e de' salari e capisoldi. E però dico, che, avendo in pubblico Bellantonio detto e replicato più volte, che non mi conosce per Presidente, nè per uomo a cui

abbia ad ubbidire; e avendo ne' casi importanti di Ravenna ricusata l'ubbidienza con molto pericolo di quella città, e voluto battere un mio capo di squadra, il quale per ordine mio mi veniva ad incontrare, con dirli che, etiam che io ne l'avessi comandato, non voleva che venisse: e avendo dipoi dato quattro ferite ad un mio soldato solo perchè, interrogandolo con chi stava, avea risposto, che stava col Presidente; mi pareano pure insolenze, le quali non solo io non avessi a sopportare, ma che l'Eccellenza Vostra l'avesse a reprimere, e castigare. Ma poichè ella è risoluta d'avere in più stima il suo torto, che la mia ragione, e di voler preferire la servitù di costui alla mia, che fu prima, e che è stata e sarà sempre fedelissima e ardentissima, ella si con-. tenterà di procurare, che sia levato di qui; siccome farò ancora io, per non dispiacerle, e per non perdere la ubbidienza degli altri, e l'onor mio con poca satisfazione di Sua Beatitudine. Conciossiacosachè nè anco saria possibile, che li miei soldati lo volessero ubbidire, avendo egli sparlato di tanti valentuomini, più di quello che un uom prudente debbe fare. E la maggior difficoltà, che io abbia avuta, è stata il ritenerli, che non lo tagliassero in pezzi. Ma e con fortissimi comandamenti, e con ogni sorte di uffizi gli ho fatti stare a segno. E mi tolsi di Rimini, perchè non seguisse inconveniente alcuno: volendo avanti patir questo carico, che permettere che fusse offeso un servitor suo; e ora ho proibito cartelli, che li si doveano mandare. Concludo, e così la supplico a mandare altri in quel loco. Intanto non se li mancherà degli emolumenti soliti, perchè non si va a cammino di valersene per alcun suo disegno. E non volendo far questo, si degnerà aiutare di procurar la partita mia, perchè potria venir caso, che quella Città avesse bisogno d'altre genti, e li miei non vi vorriano andare: perchè hanno giurato non l'ubbidir mai. Le cose non possono star di questa maniera, e però Vostra Eccellenza le rimedierà, come le parerà. Solo la certifico, che dopo questo caso ho perduto assai nella esistimazion di tutti li provinciali, e ogni giorno perderei più. E non prego d'altro Iddio, salvo che per ben di Vostra Eccellenza le dia qualche servitore di quella fede e di quel desiderio, che le sono io. E in sua buona grazia mi raccomando.

Di Furli, alli xiv di maggio 1540.

#### CLII.

## A Messer Pierantonio .....

In questo punto, che siamo a ore 18, ho avuta una di Vostra Signoria delli 10. E quanto alla sospizione del ritenimento dello spaccio de' 22 sopra la materia di Julio Tarrolo, scrissi ieri l'altro al Reverendissimo Camerlingo, che era venuto all'ordinario, e in tempo: e che per aver io voluto aspettar la certezza dell'avviso del Governatore d'Imola, s'era tardato a rispondere, e dare avviso di ricevuto: e che io pensavo, che l'error fusse il mio e non di Mattio, il quale, per oppenion mia, credo che in questa cosa vada sinceramente. E ritrovandosi Julio (siccome messer Venanzio m'avvisò ieri, che per l'esamine d'un suo fratello è in Reggio) Sua Beatitudine si chiarirà del vero. E di poi, tornato il mio Segretario, il quale avevo mandato a Venezia per le cose de' Malatesti, e riscontrando il registro e 'l quaternuccio delle lettere ch'egli tiene, non veggo, che in questo caso io abbia usata quella negligenzia, della quale messer Venanzio mi dice che io sono stato imputato. Perchè per una mia de' 29 scrivo a Monsignor Reverendissimo Camerlingo del ricevuto delle sue de' 22. e de' 24 sopra questa materia; e che subito eseguii l'ordine, che mi dava di farne cercare a Imola, dove il Governatore non trovava che egli vi fusse. Che per essere andato quivi di pochissimi giorni, e per non sapere di chi fidarsi, non avea penetrato più là. Di poi riscrivendomi, che per nuova diligenza aveva trovato esser passato di lì in poste, per mie de' 3 ne scrissi a Sua Signoria Reverendissima, e le mandai copia del Capitolo, che 'l Governatore me ne scrisse. Sicchè, se la Signoria Vostra vedrà le lettere scritte, giudicherà facilmente, che nè io nè Mattio ci siamo in colpa. Io non ho avuta risposta nè dal Legato di Bologna, nè dal Marchese del Vasto: ed essendo in Reggio questo uomo dabbene, non occorre fare altra diligenza, che di andarvi. Ed ho avuta meraviglia, che, inteso il caso, messer Venanzio abbia tardato, secondo che mi scrive, fino a questa mattina, a trasferirvisi, potendo in questo tempo il detto Julio dal fratello proprio essere avvertito a fuggire. Lo spaccio delli 22 giunse, secondo che mi par certo, alli 26, e subito lo mandai al Governatore d'Imola, al quale ho scritto, che mi mandi la lettera. Perchè, non ne avendo tenuta altra memoria, me ne certificherò; avendola mandata a quell' ora, che io la ricevetti. Certo è, che se io avessi veduta negligenza di chi le mandava, che l'arei notato. Mi scrive messer Venanzio, il fratello di Julio aver deposto, che mercordì passato, cioè dieci dì l'avea lassato in Reggio in casa d'un suo parente, e fa, che gli avea proibito, che non dicesse niente di lui, perchè stava segreto. Speriamo, che l'averemo nelle mani, e ben presto; e Sua Santità si leverà di sospizione, e contra Mattias, e contra gli altri: perchè, se

io non m'inganno, troverà, che saranno buoni servitori di Sua Beatitudine. Alli nipoti di Vostra Signoria farò tutto quel benefizio ch'io potrò, ogni volta ch'io saprò in quel ch'io posso giovar loro, o ch'essi mi ricerchino.

Di Furli, alli xıv di maggio 1540.

#### CLIII.

## A messer Giovambatista Bernardi.

Magnifico messer Giovambatista. Perchè io mi risolvo di avere in mano un Tiberto de' Tiberti, e dargli qualche castigo, acciò che veda che gli son superiore, e ch'ei mi conosca e impari a ubbidirmi, mi è parso di farvene avvertito innanzi il fatto: acciò che intendendosene poi costì cosa alcuna, voi ne siate previsto e facciate fede della insolenza e bestialità sua. E diretene una parola con messer Fabio Tiberto, perchè questo è suo avversario, il quale litiga un poco di giurisdizione di un luoghetto di non so che case; e perchè sol con la lettera sua che scrive al Governator di Cesena, si può facilmente conoscere quanto poco sia di peso, non vi dirò molto sopra ciò, mandandovene la copia, la quale avrete allegata con quella. Ed inoltre vi dirò solo che avendolo io chiamato a Ravenna per querela che avevo di lui (che aveva alla strada con l'arme assalito uno per ammazzarlo), e' tenne un testimonio che avevo fatto citare tre giorni fa, istruendolo di che aveva a dire, e minacciandolo se non diceva a suo modo. La qual cosa scoperta poi, lui si fuggì da Ravenna, nonostante ch'io gli avessi fatto fare un precetto di 500 scudi che 'l non si partisse: e così lo condannai in cento ducati per la pena dell'assalto con l'arme, e ho proceduto seco modestamente, chè lo dovevo far mettere in prigione, che non mi saria fuggito e l'avria possuto punire. Ora vedete come ci scrive arrogante. Io disegno mandare a farlo pigliare li ov'e' sta, e metterlo pubblicamente alla corda, perchè per la delazion dell'arme cade in la pena; e dare esempio a questo modo agli altri, che sotto spezie di un poco di giurisdizione litigiosa voglion parere di non avere a riconoscermi. Tutto vi sia per avviso: e non ne direte altro, se non quando voi a cosa fatta ne sentiste ragionare, eccetto messer Fabio, al quale potrete dir tutto.

Da Furli, alli xvi di maggio 1540.

### CLIV.

## Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Viene messer Ubertello de' Gordi ambasciator del Consiglio de' Trentotto di Ravenna a Nostro Signore. Gli avete a prestare ogni favore, e avete, nelle domande che farà a Sua Santità senza scoprirsi altrimenti, da favorirlo; perchè venendo principalmente per la confermazione di questo Consiglio, santo e salutifero a quella città, non voglio che pensino ch'io pigli per iscesa di testa di volere che vada avanti. Pregherete il Cardinale mio zio, che in tutto quel che può in questo, e nella materia de' sali, faccia benefizio a quella città tanto nobile e devota alla Sede Apostolica.

Di Furli, alli xvu di maggio 1540.

#### CLV.

### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Con poca mia satisfazione è ritornato messer Gian Paolo, perchè avendolo mandato con mia spesa e con suo disagio perchè parlasse al Papa, sapendo che era un perder tempo il cercar d'impetrar dal Duca questa cosa, se n'è ritornato senza aver fatta cosa alcuna. E se Nostro Signore avesse risposto che ne scriveria al Duca, si poteva rispondere che Sua Eccellenza era disposta e risoluta di volervi colui: e procurar che Sua Santità vi deputasse altri, o che scrivesse risoluto che Sua Eccellenza vi mettesse un altro; acciò che alla fine se gli togliesse quell'opinion ch'egli ha, che io lo faccia per disegno mio e non per li demeriti di Bellantonio. Li miei soldati son risoluti non l'ubbidire; e se venisse caso che io dovessi mandar soccorso a Rimini, non lo posso fare: nè anco andarvi io, perchè è pure una cosa crudele che m'abbia a passeggiare avanti agli occhi lui e i suoi Corsi, senza mostrarmi un minimo segno di conoscermi, non che di onorarmi. E però è bene a risolverla; e con buona grazia di Sua Beatitudine levarsi di qua, se non si può far altrimenti. Così non posso stare; e però non vogliate aver più rispetto a voi stesso, che all'onor mio. Letta che Sua Eccellenza ebbe la lettera del Cardinale, disse a messer Gian Paolo che aveva avuto molti servitori da più di Sua Signoria Reverendissima, e disse di me che avevo il cervel sopra la berretta, e che volevo far cader questo luogo con quest'arte in mio fratello. Ho maraviglia che Sua Eccellenza non ci voglia conoscer per que'servitori che le siamo, e che voglia più tosto

credere a Bellantonio che alla verità, e tener più conto della sua villania, che dell'onor mio. Mi par pure che ogni uomo dovesse discorrere, che avendomi ingiuriato notoriamente, quantunque ora gli comandi che m'ubbidisca, non si satisfa alla opinion degli uomini, nè all'onor ch'io ho già perduto. E però ristringetevi, e finitela.

Il Portagioia si risolvette nel suo ritorno di accettar Bersighella: e perchè conosciate l'uomo, vi mando una sua lettera, dove vedrete la cagione per la quale ha fatto dar due tratti di fune ad uno, e liberato l'altro: che son dui errori. Non vi mando altrimenti la lettera perchè non la mostriate.

Quanto al Rubolo tenete risolutissimo che non è stato ferito per la reformazione: e l'ordinario de' parziali quando voglion fare un male, è di pinger l'uomo a cui voglion nuocere, cattivissimo. Son cinque anni che gli son dietro per far questo effetto.

Quel Tolosano di cui mi scrivete, penso che sia un certo astrologo che portava un cappelletto col pelo di seta: e è anche lui sessagenario; ma come avrà inteso che a Ravenna li governatori fanno alle coltellate, gli uscirà la voglia. Volentieri accomoderei il sessagenario di Monsignor Blosio in Cesena; ma ella è una terra che vi bisogna del cervello assai, e che uno sia valente all'armi. Quel che v'è, è un gran bestione, e ogni giorno per suo difetto segue qualche inconveniente.

Il Governator di Faenza ha mandato il cane per Monsignor Blosio; e la Romagna non ebbe mai il miglior cane. Faretenelo consegnare, e raccomandatemi a Sua Signoria; e dite a messer Cesare suo, che al primo che mi viene alle mani, mi ricorderò di lui.

Tre dì fa fu preso in Cesena con l'arme difensive un Lorenzo Tiberti fratello di questi altri due, de'quali messer Bernardino vi scrive, e avversario a

messer Fabio. Questo Lorenzo si trovò insieme con quel messer Vincenzo Ser Ughi servitore di Trani ad ammazzare in Roma il capitano...... della fazione Ghibellina: il fratello, credo che stia col Reverendissimo signor Camarlingo. Quando venne due mesi fa in provincia mi portò lettere di Sua Signoria Reverendissima, mostrando che fosse qua per negozi di quella. Essendo preso, mostra una patente di Sua Signoria Reverendissima, per la quale comanda a' governatori, presidenti e officiali che lo lassino passar libero e esente, e v'asconde due parolette, e che gli lassino portar l'arme: quando fu qui, me ne domandò, ed io ne gli negai. Non dimeno non ho voluto che gli si dia fune per riverenza di Sua Signoria Reverendissima. Ne parlerete: e seguirassi di poi il voler di quella: intanto lo riterrò prigione.

Darete l'inclusa a messer Pierantonio da Cesena.

Fate ad ogni modo d'impetrar da Nostro Signore, per quella via che vi pare, un'assoluzione in favor di Madonna Foscarina Veniera, gentil donna veneziana, e messer Francesco Veniero suo figliuolo per aver letto alcuni libri di Martino Lutero, di che si dolgono sin all'anima, e forse non sapevano che vi fusse la scomunica. Se poteste mandar l'assoluzione libera, saria meglio; se non, commettetela al Nunzio di Venezia. Fate ch'io sia servito subito, e nella lettera mostrate difficoltà, acciò che io possa mandarnela. E circa il prezzo, dite che un'altra volta mi avviserete: e fatelo in un'altra lettera.

Direte al Reverendissimo Camarlingo che Cesena sta mal di governatore. Se mi potesse far grazia di farvi venire messer Paolo Manuzio da Terano, al presente Auditore in Bologna d'Ivrea, saria a proposito. Se non, pensi di mandar chi gli pare; ma sia una buona testa, e valente con l'armi; perchè que'Cesenati del signor Dandino hanno il diavolo addosso, e hanno colto su costui e squadrato di maniera che non può più far uffizio che hen vada.

Da Furli, alli xx di maggio 1540.

Se non provedono a Cesena, provederò io: intendete l'animo del signor Dandino, che ne debbe esser ragguagliato. Il Trevi sta bene a Ravenna.

### CLVI.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. In questo punto che siamo a ore XXII ho ricevuto una vostra de' XV, e visto il vostro bel discorso circa la cosa di Bellantonio. Vi rispondo che non si possono governare i popoli, e ricevere queste ingiurie, e se occorre cosa alcuna a Rimini, la quale è terra di tanto sospetto, io non vi posso nè andare nè mandare: il resto considerate voi. Io mi risolvo, partendomi di qui, di vivere in quiete, e se il signor Duca mi vorrà male, avrà torto, e me ne dorrà; nè per questo resterò di non essergli affezionatissimo servo. Vedrete quanto scrivo a Nostro Signore ed a Sua Eccellenza. Io vi dico che se Bellantonio sta in Rimini, che vi metterà le parti crudelissime, e che io non vi posso nè andare, nè mandare. Ed ogni volta che mi si prometta che la mia scusa sarà accettata, se vi nasce scandalo, o altra disgrazia, mi contenterò di sofferire la ingiuria per amore di Sua Eccellenza. Si può domandare a messer Cesare de' Nobili, ed all' Aquila le insolenze che usò loro, e che io dissi al signor Duca.

Vi manderò altri testimoni più rilevanti nella causa

commessa al Capitano di Ferro: ma manderò le copie, perchè non voglio ec. (sic) senza la triaca non saprà discernere il punto, perchè ogni uomo non intende la materia. Fate che conferisca con lui, e riabbiatele in mano.

Nella lettera scritta al Papa ci manca la disobbedienza di Bellantonio, quando lo chiamai a Ravenna e non volle venire.

Di Furll, alli xx di maggio 1540.

#### CLVII.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Credo per altre mie avervi a pieno ragguagliato che i Ceroni sono in questa Provincia uomini bestiali, omicidiali, terribili e da fare ogni male: sono in parentado più di trecento, stanno ne' confini sulle montagne, e vivono la maggior parte sul far trar questo e quello, e si ritirano in luogo tanto forte, che non basteriano mille fanti a potergli nuocere. Per questo bisogna con loro usare arte per averli nelle mani, e uscir dell'ordinario per assicurarsi. E per questo sono due mesi oramai che ritengo quattro de' principali ; che intendo che mi diano securtà per tutti di non ricettare banditi, e non portare arme in asta. E anco che paia cosa dura, pure è necessario far così; e altra volta anche più strettamente son stati legati, come vi si mandò uno instrumento che ve ne farà fede. E di questo vi do particolar avviso, acciò che voi prevegnate ove bisogna. Che se si querelassero per certo mezzo che hanno di messer Saurialo, sappi Sua Santità, che l'è forza pigliar questo mezzo per sicurarsi di loro che non disturbino tutto il giorno questa Provincia. E mi rendo certo che fatto che aranno questa punta una volta, non gli riuscendo di conseguire quanto disegnano, condescenderanno a dar questa securtà: e già la cosa è assai ben disposta tra loro. Tutto vi sia per avviso; e avvertite di conservare e rimandarmi queste lettere e questo instrumento, poichè avete fattone quanto bisogna per chiarezza di quanto vi si dice. Vi si manda ancora autentica la recusa che ha fatto Bellantonio di non voler ire a Ravenna, acciocchè si veda che la cosa sta come la dico. Per il che mi nasce di nuovo necessità di andar subito a Ravenna per certi avvisi che ho avuti, che il Cavalier Lunardi con parecchi compagni è giunto ad Argenta su questo caso successo contro messer Agostino Rubolo e ser Giovanni Maria Ferretto. Se avesse obbeditomi come dovea, non sarei in questo pericolo, che non succeda qualche disordine prima ch' io ci arrivi: e non era conveniente ch'io ci mandassi questi miei per non restare alla discrezione di questi Corsi. Sendo di già nata questa mala satisfazione, siavi stimolo alla risoluzione di quanto ho scritto per l'altre; perchè non posso esser per tutto, e mi conviene aver uomini che stimino l'onor mio e che mi amino, e non lassino di eseguire quanto comando.

### CLVIII. 1

# A Messer Francesco Veniero.

Magnifico messer Francesco. Mi è dispiaciuto intendere che il Capitano stia di mala voglia: e più mi dis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si legge soltanto nella Raccolta di lettere stampata in Venezia il 1554, e nell'edizione delle Rime e Prose di M. Giovanni Guidiccioni, di Napoli 1720.

piacerà, se egli non dispone a venire in queste parti insieme con quel suo Luogotenente, persona tanto rara e segnalata. Al quale Vostra Signoria potrà sicuramente dire che non ha uomo al mondo che più l'ami di me, nè che tanto desideri di mostrarnegli: soggiungendo che se egli non venisse, ne resterei con perpetuo ed infelice desiderio. S'è scritto e tentata ogni via perchè il Capitano abbia li mille fanti, e spero bene: esortilo Vostra Signoria a depor la malinconia, e a venire a spasso fin qua, dove non gli si mancherà di tutti quei piaceri che può dar la provincia. Intanto s'aspetterà la risposta e'l successo del negozio, il quale a Dio piaccia che si termini bene, come ho speranza. Credo, con questa occasione del venir qua, fare un rilevato benefizio al detto Luogotenente: perchè vorrei che le sue qualità fussero note a lui e a tutti gli altri, come sono maravigliose e care a me. Non occorreva ch'ella mi mandasse li dieci scudi per messer Annibale, sapendo ch'io desiderava che fussero pagati al prefato Luogotenente, al quale debbo maggior somma: pur la Signoria Vostra non ha avvertito più avanti: un'altra volta considererà meglio, ed io provederò per altra via o con altro modo all'obbligo mio. Ed a Vostra Signoria con quella maggior affezione ch'io posso mi raccomando; e la prego a tener memoria di me, ed a persuadersi che l'amor che le porto supera quel d'ogni altro, ma non arriva all'altezza de' suoi meriti.

Di Furlì, a xxvı di maggio 1540.

#### CLIX.

### A Messer Giambatista Bernardi.

Magnifico messer Giovambatista. Ho principalmente da avvertirvi che quel Notariato civile, di che altre volte scriveste che si era commesso il breve, è stato confermato per sè a Monsignor Francesco de' Gualdi: e dato per suoi eredi; adeo che nè il signor Dandini, nè il Maffeo possono avervi speranza più.

Voi non dovevi mai mostrare la lettera che vi scrisse messer Bernardino al capitan Guido Vaina; perchè sapete che è parzialissimo de' Ghibellini; ma egli farebbe il meglio a pensare alla guardia di Nostro Signore che scriver qui quel che scrive. Manderavvisi la lettera mandata a messer Bernardino, la quale è disonestissima. E se Nostro Signore sapesse questi suoi modi, son certo che n'avrebbe dispiacere. State sano.

Di Furli, alli xxvn di maggio 1540.

## CLX.

### Al Vescovo di Vercelli.

Vostra Signoria sa, come passano le cose della giustizia. Messer Carlo Torravelli è colpevole, e la sua colpa è manifesta. Io non posso con mio onore, e senza imputazione, massimamente dell'offeso, non conoscer la sua causa per l'ordinario. Tuttavolta prometto a Vostra Signoria che, considerata la condizione e l'età del giovine, ho preceduto seco con molto rispetto, e con

maggiore procederò da qui innanzi per la raccomandazione di Vostra Signoria, la quale (quando egli faccia quel che deve) conoscerà che gli sarà molto giovata.

Di Furlì, alli xxix di maggio 1540.

#### CLXI.

#### Al Vescovo di Parenzo. 1

Io non posso mancare di non procedere nella causa di messer Carlo Torravelli, senza manifesto carico mio, sendo manifestissimo ch' egli è nocente. Tutta volta io mi sono tanto sentito muovere dalla raccomandazione di Vostra Signoria per desiderio che tengo di servirla, che (quando egli faccia il debito suo) ne sentirà tal giovamento, che le ne dovrà aver obbligo. Vostra Signoria mi tenghi pur per suo, e di tutta la casa, come sono: e dovunque le posso far cosa grata, mi comandi liberamente.

Di Furlì, alli xxıx di maggio 1540.

## CLXII.

## A Messer Nicolò Lodovichi.

Io ho avute di molte raccomandazioni in favor di messer Carlo Torravelli, tra le quali quella di Vostra Signoria è stata di molta efficacia appresso di me, per-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni Campeggi eletto il 18 maggio 1537 alla sede vescovile di Parenzo nell'Istria, donde nel 1553 passo alla chiesa di Bologna sua natria.

chè desidero grandemente di compiacerle: e con tutto ch'egli sia in colpa, e ch'io non possa desistere senza mio disonore dalla cognizione della sua causa, li farò conoscere (quando per lui non resti di fare il debito suo) che per amor di lei gli s'arà molto più rispetto di quello che insino a ora gli s'è avuto per l'età, e per molti altri, che me n'hanno scritto: ed in ogni altra cosa, che io possa, gratificherò sempre volentieri la Signoria Vostra; alla quale di buon cuore mi raccomando.

Di Furlì, alli xxix di maggio 1540.

#### CLXIII.

#### A Messer Camillo Fantucci.

A messer Carlo Torravelli s'arà quel rispetto che Vostra Signoria mi dice, così per l'età, come per le raccomandazioni di molti che me n'hanno scritto. Fra' quali Vostra Signoria m'ha specialmente disposto ad usargli ogni remissione, che mi sia possibile e lecita. E quando egli dal canto suo non manchi all'onor mio, s'arà tal considerazione al suo fallo, che potrà facilmente conoscere, che la Signoria Vostra, oltre agli altri amici, gli arà molto giovato. Se per lei posso altro, come dice, per quell'antica amicizia che è tra noi, deve sempre dispor di me senza riservo alcuno.

Di Furli, alli xxix di maggio 1540.

#### CLXIV.

### A Messer Giovambatista Bernardi.

Magnifico- messer Giovambatista. Non ho altro che dirvi per questa, se non che aspetto risposta di molte cose, delle quali avrei caro qualche ritratto. Ho scritto del caso seguito a Ravenna, il quale se non si riconosce, è un dare animo a ognuno che voglia far male. La qual cosa in questa Provincia è perniziosa, perchè subito che s'avvedono che gli eccessi de' cagnotti non si ricercano co' principali, hanno comodità e animo di fare ogni male. Io, non avendo autorità, non posso uscire dalla via ordinaria, la quale non serve in Romagna. E non ci volendo provedere, vi dico che per questa via si va a ruinare ogni cosa. Quando veggiate che ci voglino rimediare, il Capitan Cesare Rasponi è in campo, e facilmente si troverebbe che 'l delitto è stato di sua commissione, perchè quel mandato del Capitan Guido Vaina ha tenuti seco maneggi che ne danno sospetto, e qui ve ne son altri riscontri. Con questa sarà la copia della lettera che detto Capitano manda a messer Bernardino. Voi vedrete la passionata cosa ch'ella è: che se Nostro Signore la vedesse, non posso credere che non vi rimediasse. Ma veggo un certo modo di procedere che non ne sarà altro. A me basta fare il debito mio, e segua che vuole.

Ho scritto per più lettere il modo che trovo di valersi delle entrate delle Comunità. Attendo quel che vogliono che si segua. Ho scritto del Capitan Bellantonio a Nostro Signore. Desidero sapere quello che se ne delibera; perchè se Sua Santità non si cura del vituperio

mio, almeno si doveria curare della rovina di quella città, la quale seguirà di certo se colui vi si rafferma.

Ieri passò di qui il Ruffino, e dietro gli mandai una vacante, che facesse opera di farla domandare al Cardinal Farnese per me, per farne un poco di bene a Michel Fatinello. Vorrei che fossi seco e la facessi sollecitare con Sua Signoria Reverendissima: e per cautela mi si mandi la nota de' beneficii medesimi. State sano.

Di Furli, alli xxix di maggio 1540.

### CLXV.

### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Per non mancare della buona usanza di scrivervi ogni volta che occorre, vi scrivo questa, replicandovi, poichè altro non c'è da dire, quel che vi scrissi ieri; che aspetto ritratto di più cose che ho scritto e al Camarlingo e a Nostro Signore, come dell'insulto fatto da'Rasponi: di quanto si delibera di Bellantonio: quel che ha seguire dopo le informazioni date delle entrate delle Comunità. Vi mandai ancor ieri una lettera che il capitan Guido scrive a messer Bernardino, la più disonesta del mondo; e vi dissi la mostrassi al Reverendissimo Farnese: avvisate quel che ne segue. Scrissi al Cardinale detto di una vacante, della quale disegno far guadagnare una pensione a Michel Fatinelli; e ordinai al Ruffino che procurasse con Sua Signoria Reverendissima di farmene far grazia, e ieri per cautela ne rimandai la nota a voi. Di grazia, sollecitate e siate diligente a darmi avviso di ogni cosa minutamente. Avvisate a chi arò da scrivere da qui innanzi; poichè Farnese è tornato, e come le faccende si locano. Nè altro per questa. A voi mi racco-mando.

Di Furlì, alli xxx di maggio 1540.

Il cane vi si mandò per messer Blosio e è miracoloso: la credenza per il Cardinale domattina parte.

#### CLXVI.

#### Al Duca Cosimo.

Il Bizzarro, apportator di questa, è stato alcuni mesi capo di squadra qui nella mia guardia: e perchè si trovava malato, gli avevo dato licenza a questi giorni, che, per riaversi dal male, se n'andasse poco lontano di qui, per pigliare aria. In questo mezzo mi dice esser stato pubblicato un bando della Eccellenza Vostra che tutti i soldati del suo Dominio tornassero fra certo tempo; il quale pare che sia spirato. E perchè, sendo così la sua contumacia, è degna di scusa e di rimessione; a sua richiesta fo fede all' Eccellenza Vostra della malattia e dell'assenza sua, e anco del buon animo che io ho veduto in lui d'ubbidirla; perchè sono stato forzato a darli licenza a mezze le paghe. Egli è soldato pratico, fedele, e valoroso; e perchè mi tengo molto ben servito da lui, non posso mancare di pregar l'Eccellenza Vostra si degni per mio amore averlo per raccomandato; e poichè comparisce, riaverlo per comparso dentro del termine, quando per avventura fosse passato: di che n'arò con Vostra Eccellenza obbligo singolare; e a quella, quanto posso, umilmente mi raccomando.

Di Furli, xxxı di maggio 1540.

#### CLXVII.

#### A Messer Giulio.

Magnifico messer Giulio. Le relazioni, che mi ha fatte più volte messer Bernardino de' Medici della singolar dottrina, e rare qualità di Vostra Signoria mi hanno invitato con questa occasione ad offerirle il Governo di Cesena, uno delli più onorati di Romagna. La Signoria Vostra sarà contenta, volendo accettarlo, accelerar la sua venuta, più ch'ella può; ed in ogni evento certificarmene subito, acciocchè io non ne stia sospeso.

Di Furli ec.

#### CLXVIII.

## Al Cardinal Farnese.

Per esecuzione della lettera di Vostra Signoria Reverendissima delli 11, ho subito imposto al Governator di Ravenna, che metta in possesso dell'Arcipresbiterato messer Andrea de' Baroncelli: e tanto più l'ho fatto volentieri, quanto è a comodo del suo fedelissimo Dandino: al fratello del quale Vostra Signoria Reverendissima mi faccia grazia di concedere la Rocca di S. Arcangelo, siccome per due altre mie l'ho domandato: perchè avendo la Podesteria, ove tiene un Dottore, e vi mette di quel di casa; saria ragionevole, che avesse la Rocca, essendo massime quel dabben giovine, ch'egli è, e fratello di chi ho detto: e avendo il Faberio avutone più che parte. Io aspetto questa grazia per le sue

prime, perchè con quella Podesteria ho più gravato che sollevato messer Pompeo.

Di Farli ec.

### CLXIX.

#### Al Duca di Castro.

Ho ricevuto una di Vostra Eccellenza de' XIV, per la quale mi raccomanda la causa del Conte Gianfrancesco; ed in risposta le dico, che, avendomi Vostra Eccellenza per altre sue lettere esposto l'animo suo, e commesso che li giovassi in tutto quello che per me si potesse, io l'ho sempre fatto per ubbidirla, e farollo per l'avvenire di buonissima maniera. Vostra Eccellenza misurerà l'animo mio dagli effetti: e senza altro riverentemente le bacio le mani.

Di Furlì, ecc.

### CLXX.

## Al medesimo.

Non voglio lasciar di scrivere, che il Recacciati è stato rimosso da Imola, per ordine del Reverendissimo Camerlingo. E credevo, che dovesse quietarsi, avendolo tollerato cinque mesi, e sapendo egli, che io so di quelle cose, che, se io le scoprissi, gli porteriano vergogna, siccome l'ariano portato danno, se io l'avessi volute riconoscere. Ma l'essere stato servitore di Vostra Eccellenza e antichissimo amico mio, gli ha giovato, e gioverà sempre. Il bargello di Ravenna, poichè non era possi-

bile che potesse più durare col Governatore, per averlo abbandonato, ed essersi fuggito, quando nel Duomo di Ravenna fu fatta dodici giorni fa quella uccisione, e di poi per paura d'esserne castigato, io l'ho assicurato, e fatto venire in Furlì, ed ordinato a quel ch'è andato a Ravenna, che non mancherà al Camerier di Vostra Eccellenza di quanto costui diceva, che gli dava.

Di Furlì, ecc.

#### CLXXI.

#### A messer Giovambatista Bernardi.

Messer Giovambatista magnifico. Oggi si è ricevuta la lettera vostra de' 29, per la quale avvisate che Guglielmo è per trasciorre verso queste bande. Avvertite che non fosse tratto di qualcuno che non vorrebbe che si rimestasse la cosa galligana.

Di Furlì, alli n di giugno 1540.

Circa la cosa di Bellantonio non ho inteso altro.

## CLXXII.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Io m'avvedo che le cose della Camera stanno indietro, e non so donde si proceda. Io ho fatto una infinità di condennazioni, e una non se ne incamera. Di qua vi si usa poca diligenza, e di costà manco. Io intendo esserne escusato: pertanto e in Camera apostolica, e per tutto, in mio nome risen-

titevi di queste inibizioni che mi vengono, che non le nascano per timore che la giustizia non abbia il suo luogo, ma perchè fuggesi il pagamento più che si puole. Io intendo che il cavaliere Guazzimano viene assoluto: e è cosa tanto chiara, che se il fosse comparso qui, l'avereste sentita fin costà, e io lo condannavo quella mattina che ebbi la inibizione; e era una confiscazione ga-gliarda. E acciocchè vediate che non si procedeva a mente, vi si manda per giustificazione certi testimonii: che, accadendo, possiate darne odore; ed è niente a quel che si sarebbe trovato, quando egli si fosse avuto in mano. Di duemila scudi, dei quali erano cascati i Rasponi in pena, e gli avrei condannati, adesso non se ne intenderà altro. E era causa, dove vi si scopriva la più bella falsità del mondo, e di grande utilità e gua-dagno alla Camera, e privazione dei benefizi. Lo stesso di mille scudi che volevo condennar il buon amico. Questi di Furlì che hanno rotta la sicurtà di 4000 ducati più volte, e sono stati in prigione per la esecuzione e si sono composti, hanno di nuovo un Breve, che si rivedi la causa, sicchè chi ricorre costì, ottien ciò che vuole; e anco qui si usa poca sollecitudine per li Agenti della Camera. E di qui nasce che non mi satisfaccio a me medesimo, che vorrei pure, non sol riformare questa Provincia e cercar di ridurla in pace, ma vorrei che al mio tempo s'incorporasse più somma per la Sede apostolica, che a tempo d'altri. Siate un poco più diligente del solito: esclamate, fatevi sentire, e operate che la causa non mi sia tolta; cosicchè elle si rimettino qui dove non si studia ad altro che al fare giustizia, e comodo e utile a Sua Santità. Parlatene con il Gaddi, e con il Pesoia e Sauli, e con quei chierici di Camera che vi parerà a proposito: e in ispecie col mio Monsignor di Brescia. La cosa di Bellantonio ancora si sta. Vorrei

la risoluzione avanti li XV di questo; perchè non gli vorrei dar più denari. Bernardi, vi prego a scrivere con qualche risoluzione e avere un poco la fantasia. Fate intendere al Fagotto, che se non ho la sentenza avanti le vacanze de' benefizi di Spagna, che non saremo mai amici. Doveria con una parola del Cardinale farla spedire.

Di Furll, alli vi di giugno 1540.

#### CLXXIII.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Vi si rimanda la supplicazione contro il Lazioso, e per informazione vi si dice che volendosi a' giorni passati constituire un suo figliuolo prete di età di 16 anni, il quale fu menato fuori da suo padre più per timore ch'e' non fosse offeso dai nemici, che per paura della giustizia, perchè contro lui non militava cosa di momento, io commessi al Governatore di Furlì che vedesse quel che voleva la giustizia; e così lo tenne prigione circa 15 giorni, e fatti gli esamini e costituti, e trovatolo innocente, lo assolvette. È venuto di poi il padre ancor lui con una lettera del Reverendissimo Camarlingo per pagare la sua contumacia, e éssi costituto, e io l'ho fatto mettere nella rôcca, e ho commesso la sua causa a messer Bernardino, il quale gli ha fatto più costituti, e ricercatolo con diligenza, e ha instato con questi Teodoli che gli diano qualche indizio sopra il quale si possi fondare, e ogni giorno conferisce il tutto con loro. Jer mattina andò a Furlì, e mi scrive per più giustificazione essere risoluto di dargli un poco di corda, perchè gli ho ordinato che penda più al rigore che alla clemenza, perchè bisogna satisfare pienamente agli offesi, e questa Provincia vuol questo. Vi dirò bene che se colui lo assolverà, che lo avrò per innocente, e commettasi poi la causa a chi si voglia: perchè ben conosco quanto egli vale, e quanto me ne possi fidare.

Bisogna avvertire che se trovano costì aperta la strada, ogni giorno avrete qualche causa ove sarò giurato sospetto; perchè dove batte la ragione, non ho rispetto a persona, e calco la mano quanto la giustizia comporta: chè così convien fare, ed anco non basta; e costà dov'è un'altra sorte di vivere, si procede più piacevolmente, e tutti correranno, e sarà con diminuzione dell'onor mio, e depressione della giustizia. E se prima mi ricercherete, come avete fatto ora, vi ragguaglierò sempre di tutto. E tenete per fermo che le cose che mi passano per mano, le troverete tanto chiare che avrete piacere di averne ragguaglio: e non arete fatica di farle commettere ad altri: e non arete fatto così due o tre volte, che vi sarà levata la molestia.

Si scrisse pochi di fa che s'era commessa una causa in Ancona ad istanza di un di quegli che s'era trovato ad ammazzare l'Alessandrino presidente. Colui è suddito al signor Leonello, e la causa si commette a lui. Vedete s'egli è possibile che si revochi e commetta a me. Ditelo al Fiscale, e fatevi ogni opera perchè son cose che danno alterazione alla Provincia.

Vedete per la lettera mia al Reverendissimo Farnese quel ch'io scrivo circa le paci. Avete da procurar subito risposta perchè altrimenti non posso risolvermi, e intanto far le supplicazioni, e vedere che Sua Signoria le segni o aspettativa o mandato.

Quello Arciprete va migliorando, adeo che la vacanza sarà burla. Ditelo al signor Rufino, e me li raccomandate. Informate il Sauli della causa Raspona e delle altre, che si cerca di revocarle, e risentitevi, e riscaldatelo vivamente.

S'è ricevuto il Breve per il Pacifici di Furlì, e per la prima ringrazierò il Reverendissimo Ghinucci.

Di quei miei soldati feriti alla Badia presso Savignano è morto ieri l'altro Riccio da Fossombruno, soldato de' primi che andasse a torno: ebbe un'archibusata, e me ne duol sino all'anima: tanto più che, a dirlo al Bernardi, l'ebbe dai nostri troppo volenterosi di combattere.

Bellantonio vi si raccomanda..... a Rimini. Almeno mi rispondesse di aver protestato, che se vien caso a quella terra io non la posso soccorrere.

Il caso del Pallavicino avevo inteso assai prima, e voi per le lettere del 29 non me ne avvisate. Mi pare che sia stato un cattivissimo uomo, e lui e 'l fratello, a render questo merito alla clemenza e bontà di Nostro Signore.

Vi rimando la vostra supplica. Il Vescovo di Caglis farebbe meglio ad attendere ad altro, perchè sotto questa parzialità resterà rovinato un giorno.

Di Cesena, alli x di giugno 1540.

## CLXXIV.

# A Monsignor Ardinghello.

Io stimo, che a quest'ora messer Annibale Caro, molto amico mio, e servitore di Vostra Signoria, si sarà congratulato a nome mio con lei dell'amorevole demostrazione che Nostro Signore le ha fatto, e della fede che ha demostrato avere in lei. Nè per questo ho giudicato, che sia errore di far questo medesimo offizio per lettere, come io faccio. Certificandola, che pochi amici suoi ne hanno sentito quel piacere, che n'ho sentito io, per molti rispetti, che ella può molto ben considerare, se non gli avrà intesi da lui. La prego bene, siccome la sua virtù l'ha posta in quel luogo, che quella medesima non permetta, che gli uomini leali ed affezionati suoi siano oppressi dalla invidia o dalla malignità degli altri. Io le raccomando l'onor mio, il quale se si conserverà o crescerà, sarà con laude di Vostra Signoria e con obbligo mio verso i suoi meriti. E senz'altro me le offero, e desidero che mi provi in qualche gran cosa, perchè credo d'avere a superare l'espettazione, che ella pretese avere dell'animo e delle opere mie. E Dio la contenti.

### CLXXV.

## A Messer Giovambatista Bernardi.

Magnifico messer Giovambatista. Vi mando a posta la lettera del Cardinale: sollecitate la risposta. Messer Fabio Tiberti è stato compiaciuto, come dal suo intenderà. Non ho tempo di scrivere. Sospendo la paga de' miei soldati tre dì per vedere se viene avviso di costà per non darla a Bellantonio. Perchè mi par durissimo aver a star così; perchè al Governator di Rimini ha detto che mi ammazzerà in grembo a Cristo; e otto giorni fa, perchè non se gli cavava la berretta un gentiluomo de' Tingoli, disse in pubblico che al dispetto di Dio lo voleva brugiare in casa. Bernardi, se queste cose non son considerate, non voglio dir castigate, io perdo vo-

lentieri la grazia e la servitù del signor Duca. Messer Annibale sarà giunto costà: ha menato il suo Turco al signor Ruffino al quale non scrivo per fretta. Quell' Arciprete è campato, e però la grazia de' beneficii è vana.

Di Cesena, allı xv ad ore 2 di notte di giugno 1540.

Tenuta alli XVI; e sono a Furlì. Vedrete la risposta che faccio al Cardinal di Monte.

#### CLXXVI.

#### Al Cardinal di Monte.

Con la Signoria Vostra Reverendissima ed Illustrissima parlerò alla libera, come so ch'ella desidera, e come io soglio fare. In Rimini sono alcuni, li quali desiderano una certa superiorità, la quale non si conviene alla quiete di quella città; e per poterla fomentare e accrescere, tengono certi modi, li quali sono a pregiudizio di molti, e in spezie de' Tingoli: e col tassare or quello or questo per l'andolfesco, reggono quella terra con pericolo di qualche gran disordine. Io v'era andato per rassettarla; ma mi avvenne cosa, che mi fe mutar proposito. Perciocchè il signor Duca di Castro vi tiene un Bellantonio corso, il quale è la peste di quel loco; e, avendomi tocco nell'onore, fui forzato partire, perchè li miei soldati non gli facessero qualche malo scherzo; che se'l meritava. E per molte insolenze ch'egli abbia usate, e cose ch'egli abbia fatte e faccia in disfavore d'una delle parti, non ho potuto impetrare dall' Eccellenza del signor Duca di Castro, che voglia rimoverlo; e non sono sei giorni, che, incontrandolo un gentiluomo de' Tingoli, perchè non gli fece di berretta, biastemmiando disse, che lo voleva brugiare in casa. In somma l'arroganza di costui è intollerabile; e di qui nasce l'indugio de' miei rimedi. Io sto pure aspettando quel che Nostro Signore delibererà intorno a questa materia, della quale ho già scritto a Sua Santità. Or, per tornare a' Tingoli, le rispondo, che io li ho per uomini dabbene: e credo, che ogni volta che potranno stare eguali agli altri, che viveranno quietamente; amando innanzi la libertà ecclesiastica, che la servitù di un tiranno: del quale conoscendo la natura ingiusta e crudele, sparlano disonoratamente.

Di Furlì, alli xvi di giugno 1540.

#### CLXXVII.

### A messer Giovambatista Bernardi.

Magnifico messer Giovambatista. Messer Annibale debbe essere arrivato a Roma, e vi potrà far fede di quanto si sia operato e scritto perchè il fratello del Dondino abbi la rôcca; chè certo estremamente desidero fargli conoscere che ho in protezione questi suoi quanto me medesimo: e alla giornata lo conoscono, e conosceranno secondo che nascerà l'occasione. Voi dovete sapere che quel Tiberto Tiberti che volevo in mano, come vi scrissi, stava a quella giurisdizione di Monteghiottone, e stimava sì poco i miei comandamenti, che sono stato sforzato a farlo risdire; e così vi mandai una di queste notti il Bargello di Campagna con buon ordine. Ma in fatto non l'ho potuto avere, chè s'era rinchiuso in una rôcca che hanno lì, e con li archibugi e con il tumulto di quella villa che si era levata tutta a romore, si salvò; ma fu

preso il fratello, il quale ancorchè avesse qualche contumacia addosso, pure io non sono restato satisfatto a pieno. Però l'ho fatto rilasciare per consolazione della madre, la quale a caso fu ferita di un archibugio, che non si sa se dalla rôcca che continuamente tirava, o pure da quelli birri che vi stavano per veder di pigliare il detto Tiberto. Ve n'ho voluto dire una parola perchè sappiate che la ferita della donna è stata a caso, non si sa da chi, che me n'è dispiaciuto al cuore, poichè la intenzione mia era di castigar quel Tiberto, come vi avevo scritto.

Di Furli, alli xvn alle ore 2 di notte di giugno 1540.

Ier sera ebbi la vostra de'XII. Dite al Rufino che ho compiaciuto quel Toranello, subito ch'io ebbi la sua, e lasciato gli 100 scudi. Non gli rispondo per fretta; aiuti il mio Vallato.

#### CLXXVIII.

## Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Ancorchè io mi ricordi avervi scritto la insolenza di quel Tiberto Tiberti e fratelli, pure per il caso che è occorso, tornerò a ridirvi, che oltre la inobedienza sua e lo avere alla strada ferito e arrestato chi veniva a me per domandare ragione contro di lui, e lo aver subornato testimoni e ridottoli a dire il falso (chè tutto questo mi tolleravo da poi che per via di giustizia avevo proceduto contro di lui, e di quanto la ragion richiedeva condennatolo), era levato in una superbia, che teneva quel conto di me che se io fussi stato un famiglio, scrivendo le lettere che

d'una mia si mandò copia, e facendosi forte in una rôcca, ricettando banditi 17, parlando di me con quel poco rispetto che gli pareva: tanto più quando avvenne che il fratello che fu preso con l'arme, fu, per satisfare al signor Camarlingo, liberato; reputando che tutto fosse fatto per loro e per il rispetto che se gli avesse a avere. Disegnai che sapeste, chè molti di sono che ve lo scrissi, di aver quel Tiberto nelle mani che stava a Monteghiottone, parendogli essere in una fortezza, ove non potesse essere annasato. Vi mandai il Bargello di campagna, perchè aveva per ispia che stava fuori della rôcca molte volte la notte. Il quale giunto, circondata la casa, fu salutato da quella rôcca con gli archibusi e con le campane a martello, per donde si ragunarono più di cento uomini, tutti contro al Bargello. Il quale in quel tanto era entrato in casa, e non trovato Tiberto il quale aveva per mio ordine a pigliare, se ne uscì per ritirarsi, e gli dette nelle mani Antonio suo fratello, e lo prese e menollo a Cesena: con il quale non avendo io altro che fare, che punirlo per la inobedienza (chè non aveva voluto obbidire alli miei precetti), in grazia della madre l'ho fatto con sicurtà lassare. La quale con mio gran dispiacere fu ferita in un braccio in quell' affronto, e non si sa da chi: se dalli suoi medesimi ch'erano in casa, o da quelli della rôcca, ov'era Tiberto, che tiravano, ovvero da quelli del Bargello. Certa cosa è, che il Bargello di tal cosa mi dice non aver colpa; e lo credo, chè oltrechè sapeva la intenzion mia, vedendosi contro quei villani non credo che si fusse arrisicato, vedendo che non c'era il suo, a tirare archibugiate, massime a donne. Egli è ben vero che quando l'avesse fatto, saria da averlo per escusato, perchè essendo notte, ed essendo il rumor contro di lui da più bande, dovea e poteva fare ogni cosa per ridursi in salvo. Ho voluto dirvi questo,

perchè se non fusse degno di scusa, come mi pare, lo avrei punito di aver dato ad una donna. Ma in effetto intendo che lo faceva per due uomini; e al sentirsi in la stretta in che era lui, ogni persona avrebbe fatto il simile: e se si fusse messo in fuga, mi vituperava. Bisogna tutto il giorno stare in sugli avvedimenti, e a cavaliere a questi che gli pare esser qualche cosa; perchè così si tiene in freno questa Provincia: io la governo secondo il diritto. Per in fin che non ho altro in contrario, non mancherò di fare quanto che mi paia che si abbi da fare per il mantenimento di quella; rimettendomi però sempre alla volontà di Sua Beatitudine, se gli paresse altramente si avesse a procedere. Et bene valete.

Di Furli, alli xx di giugno 1540.

PS. — Perchè s' è inteso che un fratello di questi Tiberti nominato Lorenzo è venuto in posta a dolersi, state avvertito; e se dicesse che col Bargello era un collitigante loro con molta gente armata, dirà le bugie; perchè vi andò per insegnare il paese e il loco al Bargello, che non v' era più stato. E se dicesse che quel suo collitigante fosse andato armata manu a levar certi grani ne' quali pretendeva ragione, avete a dire che le possessioni erano sul fiorentino, e non su quel di Romagna. Perchè quel Vespasiano loro fratello è cameriero del Reverendissimo Camarlingo, avvertite di non lassar pigliare impressione a Sua Signoria Reverendissima. Ricordatevi della spedizione di quella gentildonna Veniera veneziana, e mandatela subito, chè l'aspetto.

#### CLXXIX.

#### Al Cardinal di Ravenna.

Ancorachè il caso di messer Lodovico Rasponi sia tale, che io non possa licenziarlo senza qualche mio carico e suo pericolo, non ho potuto fare di non ubbidire a quanto la Signoria Vostra Reverendissima mi comanda: e così gli ho data licenzia, che vadi a negoziare le cose di Vostra Signoria Reverendissima e sue per 15 giorni. Infra questo mezzo andavo pensando di adattar le cose in maniera, ch'egli rimanga consolato, e Vostra Signoria Reverendissima ben satisfatta e servita. Alla cui felice grazia mi raccomando, ricordandole, che ella non ha il più affezionato servitore di me.

Di Furli, alli xx di giugno 1540.

#### CLXXX.

# Al Cardinal di Ferrara.

Ieri ebbi una lettera di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima delli XX di Maggio, per la quale mi avvisa essere contenta di provedere della parrocchiale di Genoilliaci della Diocesi di Lione in persona di Vincenzio Carbonerio mio servitore, uomo costumato, e dabbene; riservando 50 franchi di pensione a M. Bartolommeo Novello suo servitore. Io la ringrazio quanto posso il più, e conosco, che quanto meno io merito di ricevere queste grazie e altri favori da lei, tanto più ha da esser l'obbligo maggiore: e desidero, che nasca

occasione di poter satisfare in qualche parte al mio desiderio, ed alla servitù che le ho dedicata perpetua. E quanto al benefizio, ho ordinato, che le procure così a consentire alla pensione, come a pigliare il possesso, si mandino in mano dell'agente di Vostra Signoria Reverendissima in Roma, ove mi par necessario, che si segni la supplicazione della pensione. Però la Signoria Vostra Reverendissima potrà degnarsi far, che colui, a cui ha conferito questa Parrocchiale, mandi la procura a resignare in favor di Vincenzio Carbonerio, Chierico Lugdun. Diæc. riserbatasi la pensione di 50 franchi, che subito sarà spedita.

Di Furli, alli xxm di gingno 1540.

#### CLXXXI.

#### A Giovambattista Bernardi.

Magnifico ec. Vi ho scritto che faceste intendere che per me non si manca sì nel condannare, come in ricordare che si riscoti, e che la negligenza era degli agenti della Camera. E questo vi avvisavo, perchè comprendevo, che si terrà battuto, che la Camera non guadagna; e voi non me ne avete dato una minima risposta. Vi scrissi ancora che l'andata di Guglielmo a Bologna causava che non si procedesse nel benefizio di prete Masino, e che avvertiste. Non me ne avete mai risposto. In somma nelle cose che importano vi vorrei veder più svegliato e diligente. Quanto a Bellantonio non mi pare che accada più parlarne, perchè vedo che lo sbalzato sarò io; nè dovea più il Cardinale mio zio domandare

altra risoluzione, come scrivete per la lettera de' 12 che volea fare, avendo inteso la deliberazione che Sua Santità facea di me; della quale non voglio dir altro, salvo che mi par che ci lasciamo aggirare: ogni cosa sia per lo meglio. Vi ricordo bene, che come si venga a questo, vorrei metter gli auditori a modo mio, e massime il criminale. Già ci sono avvisi nella Provincia che Sua Santità manda altro Presidente. Questi rimovimenti vorriano esser segreti, perchè si perde l'autorità. Ho veduto una lettera che dice che il Vescovo di Bertinòro vi viene. N'arei maraviglia se così fosse, essendo tanto parziale, quanto si sa. È bene che investighiate il tutto, ed avisiate.

La mia lite pregate il Cardinale che la faccia spedire, che è pur disonesta, e non posso pensare che in una cosa così chiara si manchi di giustizia, essendo chi la raccomandi e solleciti. Dite al Fagotto che resto mal soddisfatto di lui.

Ho avuto la vostra de' 15 sopra le cose di Savignano, e tanto eseguirò, come viene il Breve, quanto mi ricordate.

Dell' assoluzione di quella gentildonna Veniera, della quale vi scrissi tanto caldamente due volte, mi avete solo risposto, se la voglio per Penitenziaria, poichè non si può avere altrimenti. Certo, Bernardi, che vedendo come ve ne scrivo, dovreste averla mandata molti dì sono.

Perchè ho grande obbligo al Venerabil Padre Francesco Costantino dell'ordine della Pace di Roma, vi prego che operiate che subito sia graziato di poter dire l'uffizio nuovo fuori di Coro, causa pradicationis, perchè è predicatore eccellentissimo. E similmente vorrei che gli fosse conceduto di studiare li libri moderni delli eretici, perchè nel vero non potrà se non essere a grande utilità de'veri cristiani, essendo Sua Paternità tanto

dotto, e tanto buono, com' è. Avete dunque da procurar l'uno e l'altro con ogni sorte d'uffizio e presto: e occorrendo che il Cardinale mio zio ne parli, supplicate Sua Signoria Reverendissima che lo faccia.

Di Furll, alli xxiv alle ore 4 di giugno 1540.

#### CLXXXII.

# Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Le ultime mie furono ier l'altro. Non ho che dirvi, salvochè qui cresce la fama che io parto di Romagna; e da Bologna s'intende ch'io vado là: il che essendo vi replico che facciate che il Cardinale mio zio, parlandogli il Papa di ciò, stia avvertito di supplicar che io metta l'Auditore al Torrone, perchè altrimenti non potrei fare uffizio buono per le ragioni che saprete allegare. In questi ufizi vi metterò del mio in grosso, e qui vi lascio più di 900 scudi, e messer Annibale lo sa. E andando a Bologna, ove voglio stare onorevolmente, di prima giunta bisogna che io spenda 800 scudi. Bernardi, quel governo vuol costà un uomo molto svegliato e diligente; e però è necessario o che voi pensiate di attenderci e mettervi del buono, o di trovare un secolare come quel vostro messer Bernardino da Pistoia segretario di Grimani. Perchè bisogna, non solamente sapere gli umori della corte col praticare per tutto, e quel che si dice, e penetrare a qualche cosa occulta; ma avvisar tutte le nuove, perchè quel popolo vuol questa cosa. Pensateci e risolvete. E non potendo trovare messer Annibale, è necessario pensare ad un altro; e però avvisate quello

che fare vuol egli, e che vi pare a proposito di costà. E Dio vi contenti.

Di Furli, alli xxvı di giugno 1540.

Perchè un messer Sigismondo Fregoso cameriere della Eccellenza del signor Duca mi scrisse esser quello a cui Sua Eccellenza aveva assegnato sette scudi il mese, che gli pagava il Bargello di Ravenna, avendo io levato un Bargello che Sua Eccellenza vi aveva mandato, per essersi portato malissimo il dì dell' Ascensa in Ravenna quando fu ferito il Rubolo, e messovi un Cesare Girundo Romano, intenderete da Sua Eccellenza o dal suo agente, a cui si hanno da pagare per due mesi li danari, e così gli darete 14 scudi per fin alli 9 di luglio, chè a tanti di maggio andò Cesare a Ravenna.

#### CLXXXIII.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. Sarà qui incluso il duplicato delle mie ultime al Reverendissimo Signor Vice-Cancelliere, il quale vi servirà per informazione, in caso che elle siano giunte a salvamento. Nè per questa occorre dire altro.

Di Furli, alli 11 di luglio 1540.

Con questa vi si manda una lettera del Cardinal di Ravenna sopra certa differenza che Sua Signoria Reverendissima tiene con li Ravennati, della quale mi è stato scritto per ordine di Sua Santità. Ella vi si manda perchè il Reverendissimo Signor Vice-Cancelliere, e Sua Santità sia avvisata delle ragioni che adduce Ravenna contro le querele de' Ravennati. Io ho scritto però al Cardinal di Ravenna che mandi un uomo suo perchè si veda in fatto il danno ec. e del seguito si darà avviso.

#### CLXXXIV.

#### Al medesimo.

Messer Giovambatista magnifico. Per satisfare a voi e a me stesso sono sforzato rispondere largamente a quanto mi scrivete per la vostra delli XXIV del passato. Circa quello messer Alessandro Pasolino, io vi dico che tra le persone virtuose e ben create, che io ho praticate negli studi miei, e in Romagna massimamente, non ho ritrovato un altro, nè più costumato, nè più modesto e gentile di costui: è tale ch' io pagherei gran cosa che voi ne aveste conoscenza, acciò che aveste campo largo da difender lui, e giustificar me. Egli è stato Potestà di Furlì, e è dottor valente e uomo senza passione, e libero totalmente dalle parzialità. Ma che più? Domandatene informazione da messer Annibale, il quale sapete che non dice bugia, e troverete che io non ho detto abbastanza delle qualità buone sue. E vi giuro che nel tempo che l'ho praticato, mai mi ha parlato di materia alcuna della Provincia; benchè quando me ne avesse parlato, non credo che voi vi lassiate credere ch' io mi regga a consiglio d'altri. Il capitano Cesare Beccaro, benchè era cugino carnale al prefato, ha avuta la corda, è stato condennato gravemente, e confinato nella Rocca di Cesena per quattro mesi. Da questo che è parente suo, potete, voi e ciascheduno, considerare il resto: e di qui comprendere come io mi reggo, e la malignità di

que'quattro ghiotti parziali che sono costà. E faria bene Sua Santità farli mettere in un fondo di torre, e essi han fatto bene a non stare in Romagna a tempo mio; perchè gli avrei ritrovato le penne maestre. E senza altro dire mi vi raccomando.

Di Furli, alli ıv di luglio 1540.

#### CLXXXV.

### Al Duca d'Urbino.

Li Vescovi, che pro tempore sono stati in Fossombruno, hanno potuto per antico costume (del quale non è memoria in contrario) far portare e vendere senza difficoltà alcuna li grani loro per tutto lo Stato di Vostra Eccellenza; e questo privilegio dalla buona memoria di suo Padre fu sempre osservato e approvato. E perchè nel presente anno, per l'estrema pena, (così) per li bandi di Vostra Eccellenza è stato alterato, non ho voluto prima che ora farne parola. E non mi reputando manco affezionato servitore di Vostra Eccellenza che sono stati i miei predecessori alla sua Illustrissima Casa, ho sempre avuta opinione dover essere compiaciuto da Vostra Eccellenza, sì per esserle servitore, come per onestà, e per giustizia. E però la supplico a non denegarmi quel che è consueto, onesto, e debito alla bontà di Vostra Eccellenza; alla quale mi raccomando con tutto il cuore.

Di Furlì, alli xm di luglio 1540.

## CLXXXVI.

## Al capitano di Zara.

Molto magnifico Signore. Avendo inteso, che sono prigioni di Vostra Signoria Fratino e Raffaelo di Ravenna, uomini di mala vita, che, tra gli altri eccessi, nuovamente nel giorno dell'Ascensa in Chiesa commisero omicidio per denari, e senza cagione alcuna, e ferirono il capo dei magistrati di Ravenna: io ricorro alla cortesia e alla bontà di Vostra Magnificenza, pregandola, che si contenti darmeli nelle mani, acciocchè per esempio di tante scelleratezze, portino supplizio degno in quel loco, dove le hanno commesse; perchè la bruttezza del delitto è tale, che Vostra Magnificenza può liberamente farmene grazia, con sua molta laude, con obbligazion mia, e con merito di Dio. E io farei il simile per lei, e per tutti li signori offiziali di quello eccelso Dominio.

Di Furlì, alli xiv di luglio 1540.

# CLXXXVII.

#### Al Cardinal di Ravenna.

Ho ricevute le lettere di Vostra Signoria Reverendissima ed Illustrissima delli VIII di questo, le quali manderò a Roma, acciocchè assieme con la notizia, che prima ne ho data, Sua Santità intenda prima le ragioni, ch'ella adduce per sua giustificazione contro le querele de' Ravennati, i quali di nuovo m'hanno mandati Imbasciatori, instando, che si veda di ragione, e che se ne faccia relazione a Nostro Signore e, con tutto che io mi sia valuto delle ragioni, che si leggono nelle lettere di Vostra Signoria Reverendissima, non solamente

non si sono acquietati, ma con più efficacia domandano che si mandi sul luogo a vedere il danno. Laonde conosciuta l'ostinazion loro, non potendo mancare di eseguire quanto Monsignor Reverendissimo Vicelegato mi commette, esorto e supplico Vostra Signoria Reverendissima a mandar, come ella offerisce di voler fare, quanto prima potrà a Ravenna un suo uomo bene instrutto di questa materia; che io non mancherò di fare elezione di persona integra, dotta e desiderosa di compiacer per giustizia a Vostra Signoria Reverendissima; la quale con tutta l'umiltà e divozion di cuore ringrazio delle amorevolissime offerte ch'ella mi fa. E prego Dio, che mi dia occasione di meritarle, e di farle conoscere, che io non cedo ad uomo che viva, in riverirla, e in desiderare di espor la vita, e quel ch'io tengo, in servizio della sua cortesia e bontà, la quale ha sempre voluto superare il merito mio. Circa le case bruciate, s'io posso aver nelle mani quelli, ch'erano fatti forti nella chiesa, farò in modo, che gli lavoratori di Vostra Signoria Reverendissima saranno soddisfatti del danno: che a quelli miei della guardia non posso dare altro castigo, di quel ch'io feci, che li mandai via subito, e li perdonai a prece di tutti gli altri.

Di Furll, alli xiv Juglio 1540.

### CLXXXVIII.

## A Giovambatista Bernardi.

Magnifico ec. Alle vostre de' XVII e de' XXI comparse alli XXVI sulla notte, rispondo che ho ricevuto l'assoluzione della Veniera. Ho inteso che il vescovo di Pavia sarà liberato, e che avete sborsato li XIV scudi: si manderanno gli altri a suo tempo. Mi rincresce del povero Fra Baccio. Poichè il nostro Reverendissimo ha promesso a messer Giovanni Paolo che io rilascerò li frutti dell'anno passato, me ne contento, ma ha avuto torto. Avete da avvertire che il Flora per questo non pensi che se gli abbia da rimettere la pensione passata, la quale pagò in Roma; nè anche la paga di S. Giovanni, la quale avete da riscuotere ora, perchè il Cospio e Vincenti vi si raccomandano, chè non hanno un quattrino. Antonio persiste nel voler quel loco ad ogni modo, il quale stimo che gli sarà utile; e avendoci la ricompra, come dice, non so vedere che lite vi abbia da essere: lui dice avervi sempre non solo risposto, ma tenuto sollecitato alla spedizione di questo suo negozio, il quale gli pareva che aveste potuto finirlo più mesi sono. Vi piacerà dunque subito eseguire questo suo desiderio. Ei si è partito tre dì fa per Lucca a ritrovarsi al parto della sua moglie la quale farà un Lelio o una Ersilia. Digrazia, Bernardi, cavatene le mani perchè ne sta con gran fastidio.

Vi mando una lettera per lo signor Duca. Vedete destramente averne risposta.

Il Caro non è comparso.

Scrivete al Reverendissimo signor Farnese che già ho un cane perfetto, e che fra tre giorni spero arò l'altro, e li manderò subito. Ce n'è una carestia incredibile.

Di Furlì, alli xxvn di luglio 1540.

## CLXXXIX.

#### Al medesimo.

Magnifico messer Giovambatista. La Diocesi che la Signoria Vostra domanda per il mandato del Buzio, esso mi dice averne scritto al Presidente della Camera un mese fa, e da Sua Signoria potrà intenderlo. Io so bene che ci vorrebbe il mandato in Cesena e in luoghi dove non fossero indulti di Cardinali. E senza altro dire me le raccomando.

Di Furli, alli m di agosto 1540.

Lorenzo era per fulminarvi addosso un altro processo; ma teme sì de'vostri risentimenti che si ha messa la coda tra le gambe: di grazia, Bernardi, lassatevela passare: in fine la si scorge in su quel nasetto rosso.

#### CXC.1

# . *A*....

Vostra Signoria Reverendissima per una sua in favor di messer Fabio Tiberti, m'ha fatto insieme meravigliare e vergognare, dicendomi, ch'io non entri in collera delle sue raccomandazioni. E come io conosco la sua troppa umanità verso di me, così la prego, che sia risoluta dell'infinita riverenza ch'io porto a lei. E che pensi, che non solamente io non ebbi per male le raccomandazioni, ma che il mio debito è d'obedire a ogni suo comandamento. Vero è che la bontà di Vostra Signoria Reverendissima è tanta, che questi spiriti inquieti pigliano ardire di usarne male. Messer Fabio Tiberti non so per che le dia briga, se non per iscoprire quel ch'io sento di lui. Del quale io ho detto, che non gli basta di procurar per lui, e per gli amici suoi, che vuol far l'avvocato per tutta la parte guelfa di Roma-

<sup>1</sup> Dal codice Fiorentini più volte citato.

gna, la qual cosa lo scopre faziosissimo. Per questo non è, che non possa venire e stare a suo piacere se non c'è altro che lo ritenga: ma va mettendo le mani innanzi, ed insomma è parziale; che se Vostra Signoria Reverendissima sapesse quel che vuol dire questo nome, saprebbe anco quel che domanda quando gli viene innanzi a fastidirla. Io per me l'avrò sempre per raccomandato, e con la giustizia lo favorirò, e massimamente raccomandandomelo Vostra Signoria Reverendissima. E avrò molto caro, che l'opere siano conforme alle parole che dice, perchè io non procedo se non giustamente, nè le passioni sue, nè d'altri m'hanno a far prevaricar mai da essa. E con tutto ciò le raccomandazioni di Vostra Signoria Reverendissima mi saranno sempre gratissime, e sempre di quell'efficacia che vorrà la giustissima e buona mente sua. E senz'altro umilmente me le raccomando.

Di Faenza, li xxix d'agosto 1540.

### CXCI. 1

### Al Tesoriero.

Io non voglio mancare d'avvertire Vostra Signoria delle cose della Camera, acciocchè in ogni caso possa far fede contra la malignità d'altri, ch'io non manco del debito mio. Qui v'è da riscuotere per la Camera per più di XXX mila scudi, e dove io doverei esser sollecitato per l'esazione, come per altra ho scritto, ho da sollecitare altri. E ultimamente per pungerli ho fatto loro intendere che se non riscuotono, riscuoterò io; non

<sup>1</sup> Dal codice Fiorentini.

so quanto si gioverà ancor questo. In somma si vede che non vogliono riscuotere, credo per una delle tre cagioni: o per dar carico a me, o per tenere in collo acciocchè la Tesoreria non esca loro dalle mani, o per poter compor sotto un altro presidente a lor modo. Per qual si sia di queste, la Camera ne vien danneggiata in grosso. Vostra Signoria vi provvegga ora come meglio le pare, e in ogni evento mi scusi, tenendo per certo che se dal cantò loro vogliono fare il debito, si faranno di molti denari.

Per via di contrabbando si fa ancora danno alla Camera grossamente; e nell'accidente di Rimini, pensandosi ch' io fussi occupato di là s'è atteso da' confini di Ravenna a trar di molto grano. Ma io considerando, che si varrebbono di quell'occasione, non vedendo che chi n'avea cura vi provvedesse, com'io gli aveva fatto intendere ch'io me ne riposava sopra la diligenza sua, feci Commissarii segreti per côrvene qualcuno, e m'è venuto fatto. Nel scoprirsi certe frodi, si sono fuggiti molti, tra i quali un certo Biagio per non essere in contumacia della Corte, m'offerisce, che s'io gli voglio perdonare mi rivelerà di molte cose, e per questa via spero di trovar qualche buona matassa. Infino a ora ho quasi messo in chiaro, che fra gli altri un fra Gabriello fattore dell'Abbazia di Porto, il quale sta a una casa di questi frati a Savarna sui confini di Ferrara, oltre le raccolte che tiene in mano di detta Abbazia e li molti grani che ha incettato de'suoi denari, se ne trova gran quantità, e non attende a altro che a far contrabbandi, e di già ho rincontro d'una barca carica che va a Chiozzotto. In su questa pratica s'è fatto ricco di parecchie migliara di scudi con gran detrimento della tratta. Vostra Signoria si degni farne una parola con Sua Santità, perchè parendole gli farei mettere le

mani addosso, e rifarebbe i danni della Camera. Io mi ricordo avere scritto a Vostra Signoria che al tempo di Baccio Valori pagarono per un frodo DCCC scudi; e anche l'avvertiva che era bene a non dar loro licenza di tenere i grani fuori, chè averiano avuto quel privilegio che non hanno avuto gli altri provinciali e religiosi, a che Vostra Signoria non m'ha risposto. Sono anco dietro a trovare altre frodi d'un altro frate degli medesimi di fuor di Rimini, che ancor egli s'aiuta a cavar dall'altra banda. Questi frati mostrano di confidar molto nel favor di Vostra Signoria Reverendissima. Di grazia avvertisca di non fare smacco a me in questa causa e danno alla Camera e anco scandalo alla Provincia, perchè hanno contravvenuto a'miei Bandi, e con l'incanavare, e col tenersi fuori, e col cavarli contrabbando. Io non ne scrivo all' Illustrissimo Farnese. perchè confido, che Vostra Signoria non farà cosa in pregiudizio della Camera nè della mia riputazione. Vostra Signoria tenghi questa cosa segreta e si degni di rispondere subito. E a Lei mi raccomando e offro sempre.

Di Faenza, alli xxix d'agosto 1540.

# CXCII. 1

#### A . . . . . . . .

Io rimetterò la contumacia di Scipion Tingoli e degli altri suoi, e constituendosi accetterò le loro giustificazioni, secondo che Vostra Eccellenza mi comanda, e nella causa loro si procederà come in tutte le altre maturamente e con li soliti termini della giustizia. E senza

<sup>1</sup> Dallo stesso codice Fiorentini

altro dire, a Vostra Eccellenza riverentemente mi raccomando.

Di Faenza, alli in di settembre 1540.

#### CXCIII. 1

### Al Reverendissimo Guidiccioni.

A me non par già d'esser tanto rotto uomo, nè manco penso, che Vostra Signoria Reverendissima lo creda talmente, che gli rapporti gli vengono delle mie furie non sieno di pochissima fede appresso di Lei. Però dirò semplicemente de' Canonici Regolari che ella mi raccomanda, e da'quali io vengo imputato, ch'io non mi sia risentito con loro, se non in quanto hanno tenuto poco conto di me e dell'officio mio. Ma ora mi doverei adirar con questi daddovero per giustificare Vostra Signoria Reverendissima ch'io mi son portato con loro troppo modestamente, e essi troppo arrogantemente m' imputano. Pure guardando più alla raccomandazione di Vostra Signoria Reverendissima, che all'insolenza loro, mel la passerò più leggiermente che potrò con onor mio. Ben la supplico che si degni di non credere che io muova così leggiermente nelle mie azioni, e che le calunnie di altri non le facciano mai sospettare ch' io non sia sempre per avere quella riverenza che io debbo alle lettere e a' comandamenti de' miei superiori, e specialmente di Vostra Signoria Reverendissima, alla quale con tutto il core mi raccomando.

Di Faenza, alli m di settembre 1540.

Dal codice Fiorentini già citato.

# GUERRA DI PALIANO

E

GOVERNO DELLA MARCA.



# GUERRA DI PALIANO.

#### I. ·

## Sanctissimo Domino Nostro PP.

Padre santo. Iersera intorno alle 22 ore arrivammo col Campo alla Mola di Valmontone tre miglia discosto da Paliano, dove s'intende essere il signore Ascanio in persona, se questa notte non sarà partito, benchè s'era dato ordine che da tre bande si stesse avvertito per vedere di farlo dare nelle reti. Se resterà dentro, credibil sarà che egli abbia in mano qualche cosa, che noi non possiamo ancora imaginarci nè intendere. S'andrà questa mattina a riconoscere il luogo, e se li toccherà il polso con qualche bono ordine.

Il campo si fermerà oggi qui, senza passar più innanzi; e così ha giudicato doversi fare la Eccellenza

Questa prima lettera in data del 24 marzo 1541 e le altre fanno aperto lo sbaglio preso dall' Affò nella Vita di Pier Luigi (a car. 41), ove interpretando men rettamente un documento contemporaneo suppose che in sul cominciar di febbraio di quell'anno fosse già terminata la guerra, la quale vedremo che durava ancora a' 24 di maggio. (R.)

<sup>!</sup> Cioè Ascanio Colouna che non volendo assoggettarsi a prendere il sale da Roma al prezzo tassato dalla Camera, si era ribellato al Pontefice, e avea dato cagione a questa guerra, nella quale a Mons. Gio. Guidiccioni fu dato il carico di Commissario generale.

del signor Duca,1 per aver noi le Terre vicine del paese poco amiche: e ci sono certi lochetti, oltra Cave e Genazzano, che tenendosi per il signore Ascanio, se ben non sono di molta importanza, non potriano però se non dare qualche impedimento al Campo, se si lassassero così senza andargli ad espugnare, o a cercare d'avergli in altro modo; dove tenendosi per la Santità Vostra sarebbono di gran sicurezza e giovamento al Campo, quanto alle vettovaglie, delle quali il Governatore di Campagna scrive aver carestia. E per questo il Campo si tratterrà oggi qui, non parendo cosa convenevole, nè buona, andare ad accamparsi a Paliano, e poi essere sforzato a levarsene per tôrre via questi minori impedimenti, o per altri accidenti che potessino avvenire: e massimamente che non siamo troppo ben serviti di spie, andando questi del paese freddamente e di mala voglia a farci servizio.

Intendemmo ieri che 300 fanti venuti del Regno erano entrati il di avanti in Paliano. Di che la Santità Vostra tanto più si potrebbe risentire con li signori Imperiali, quanto se fussero buona gente, potrebbono difficultare e trattenere questa impresa. Ancora che facilmente potriano esser quelle genti, che quelli di Fumone hanno scritto al Governatore di Campagna per una lor lettera, della quale io mando copia alla Santità Vostra; <sup>2</sup> e se fusse così, tanto manco conto averemmo a fare di loro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il Duca di Castro Pier Luigi Farnese General Capitano de' Pontificii. Erano ivi Capitano delle fanterie Alessandro Vitelli, della cavalleria Giambattista Savelli, e Maestro di campo Alessandro Terni. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Copia di lettera del Sindico Officiale del Comune di Fumone di 23 di marzo al signor Governatore di Campagna.

<sup>•</sup> Illustrissimo signor a V. S. Illustrissima ne raccomandiamo. Que-• sta sia per fare intendere a S. S. Illustrissima come hieri poi mezzo di

Il trombetta che tornò d'Ardea, riferisce che quella terra non ha voluto render ubidienza, e che vi son dentro due capitani côrsi con certi ghiotti. E perchè si dubita che sieno per uscir fuora e darsi alla strada a rubar e impedire le genti che portano vettovaglie al Campo, Sua Eccellenza andrà pensando a quel che si potrà fare, e provederà opportunamente come suole a quanto bisognerà. E la Santità Vostra si riposi pur baldamente sopra la prudenza e diligenza sua e di questi signori, che io l'assecuro che la è benissimo servita da tutti.

Il signor Luzio Savello, il qual dopo la presa di Monte Compatre, è ritornato da Paliano, dove era andato per pigliar licenza dal signore Ascanio, riferisce che dentro sono 1,500 fanti. Ma non se li presta fede, e si vede che non ha deposta l'affezione.

Iersera il signor Gio. Battista Savello su l'arrivar del Campo si spinse con li cavalli verso Paliano: e

fra le selvo d'Anagni et di Fer. uscendo dulli Pisutelli et venendo per
 monte di nove al vado della forca, passarono 100 fanti, et più presto

<sup>•</sup> più che manco con sei cavalli: et tirando per quel di Ponciano fra no-

<sup>-</sup> stri confini et di Trivigliano si fermorno in piè del monte di Triviglia-

<sup>-</sup> no, dove stettero fino a sera, che più non si vedeva. Questa mattina a

<sup>·</sup> buona hora havemo mandato per saper dove siano alloggiati, et non pos-

<sup>-</sup> sendo intendere altro, s' è solo sentito Anticuli che ha toccato all'armi.

<sup>-</sup> Sentimo da alcuni di Trivigliano che era fra Vico et Colpardi, et Trivi-

<sup>-</sup> gliano ordinato che in Quarcino non intrassero genti di Papa, et se vi

andavano che li haveriano dato sopra. Et per questo dicevano che venivano quelli fanti; quali non son gente pagata, ma comandati, si come

<sup>-</sup> dice quelli medesimo. Intendemo da huomini di Filettino che 200 fanti,

<sup>-</sup> de li quali ne è capitano un Geronimo di Aversa dovea hieri passare di

<sup>·</sup> Filettino, et questi medesimi erano stati per passare a Ceperano, et quelli

<sup>-</sup> non li dettero passo, et costretti tornar indictro, se ne passorno dalla

<sup>•</sup> non il dettero passo, et costretti tornar indictro, se ne passorno dalla

<sup>·</sup> Valle di Alvero, et per la serra venivano a Filettino. Dicesi che son stati

fatti nello Stato de la Signora Marchesa di Pescara. Mi è parso farne
 motto a S. S. Illustrissima.

<sup>-</sup> La descritione la faremo presto et mandaremola. - (R.)

il signore Ascanio con 150 archibugieri e circa 12 o 14 cavalli uscì fuora, e venne fin sopra il colle. Ma non parendo al signor Gio. Battista dover passare più innanzi, come quel che non era andato per questo, voltò indietro, e il signor Ascanio se ne tornò dentro.

Per una spia che abbiamo in questo punto, che son XV ore, intendiamo che iersera entrorno in Paliano 500 archibugi e gran numero di picche e celate, e che vi son dentro 1000 fanti. Il che pare verisimile, vedendo che il signore Ascanio mostra volervi star dentro in persona. E di più che'l Marchese del Vasto e la Marchesa di Pescara hanno permesso e dato licenza a' lor sudditi di andare a servire il predetto Signore.

Il signor Alessandro, per dare un poco di terror a quei che son dentro, ha ragionato di lassar qui tre compagnie sole, e con tutto il resto gire alla volta di Paliano per riconoscere, come s'è detto di sopra, il luogo. E anche per mandar a invitare da parte sua il signore Ascanio che per non ruinare in tutto i suoi sudditi, volesse uscir fuora con le sue genti a giornata coi nostri. Nondimeno Sua Eccellenza, la quale v'anderà in persona, non s'è ancor risoluta. E li bascio i santissimi piedi.

Di Campo, alli xxiv di marzo 1541.

## II.

#### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Oggi s'è riconosciuto il sito di Paliano, e trovato fortissimo. Il signore Ascanio rispose allo invito della giornata, che noi attendessimo a fare il debito nostro, che essi farebbono il loro. Ne tirorno alcuni pochi colpi, senza però farci danno.

Questa sera, ritornati che siamo in Campo, Sua Eccellenza ha risoluto di non partire domane di qui per vedere quel che faranno Cave e Genazzano, quali han pigliato tempo a rispondere fino a domane. E perchè, per una lettera intercetta, s'è trovato che mandavano al signore Ascanio per intendere il voler suo, vi si rimanderà domane il trombetta, ed appresso qualche numero di gente per farli forza, quando d'amore non voglino venire a ubidienza. Avuti che s'averanno questi due luoghi, ci anderemo accostando sotto Paliano. Dove si va pensando che sia molto a proposito dividersi in due parti, per istringerlo più forte: e a questo effetto far venire due delle tre compagnie che sono in Campagna.

Per relazione del Governatore di Campagna, il quale questa sera è giunto in Campo, la Scorcola e Muroli, castelli del signore Ascanio, son venuti a ubidienza per tema delle nostre genti a piè e a cavallo, che se gli accostorno. E così con la grazia di Dio e buoni provedimenti di Sua Eccellenza ci andaremo a poco a poco levando gli ostacoli dinanzi: ancora che in Guarcino, che era de'nostri, per essersi abbandonato, vi siano entrati certi fuorusciti, e che anche Serrano, luogo molto vicino a Paliano in su'l monte, non s'abbia voluto rendere. Ma Sua Eccellenza provederà a tutto con la sua solita prudenza.

Un giovane da Castello uscito di Paliano, e presentato dal signore Alessandro, riferisce che dentro non vi sono più di 600 fanti: se ben però s'intende per altra via che il signore Ascanio ne ha 200 altri a Ceccano, e nuovamente ha spediti due capitani dall'Aquila.

Le relazioni delle spie sono per ordinario tanto diverse l'une dall'altre, che l'uomo non sa ben spesso quel che si debba credere. Però non si manca col giudizio cavarne più che si può di vero. Ed alla Beatitudine Vostra bascio li santissimi piedi.

Di Campo alla Mola di Valmonte, alli xxivi di marzo 1541, a due ore di notte.

#### Ш.

## Al Cardinal Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor mio Signore Osservandissimo. Oggi dopo desinare siamo stati con tutto il Campo (da tre compagnie in poi, che si lassorno qui alla guardia delle bagaglie), a riconoscere il sito di Paliano; ed essendosi inviate per la strada dritta le fantarie, e fermatesi con l'antiguarda sotto la Terra, noi altri in compagnia di Sua Eccellenza, che v'era in persona, calammo con la cavalleria da mano manca, e ce n'andammo così pian piano considerando il luogo; il quale abbiamo visto da ogni banda, salvo da quella guarda verso Anagni, bisognando circondare troppo paese per vederla. Quelli di dentro ci tirorno certi pochi colpi senza farci alcun danno. Il luogo e massimamente la rôcca, come Vostra Signoria Reverendissima averà inteso, è fortissimo, ed a noi è parso più di quel che si dice. Il signore Alessandro mandò dentro un trombetta a invitare il signore Ascanio a giornata, il quale rispose che noi attendessimo a fare il debito nostro, che essi farebbono il loro. Siamo in fantasia di levarci domane di qui e accostarci più vicini.

Il trombetta, che si mandò a Cave ed a Genazzano,

riferisce che quelle due terre han preso tempo a rispondere fino a domane. Non sappiamo quel che si faranno, se ben per una lettera intercetta troviamo che mandavano al signore Ascanio per intendere il voler suo.

Avendo scritto fin qui, Sua Eccellenza m'ha fatto intendere aver risoluto di non partire domani di qui per vedere di far venire a ubidienza Cave e Gennazzano, dove si rimanderà il trombetta con gente appresso per avergli per forza quando amichevolmente non si voglian rendere.

Il Governatore di Campagna, il quale è giunto poco fa in campo, riferisce che la Scorcola e Muroli, castelli del signor Ascanio, per tema delle nostre genti di là che se gli accostorno, son venuti oggi a ubidienza. E così piacendo a Dio con la provvidenza di Sua Eccellenza a poco a poco verremo acquistando quei luoghi che ci potriano nuocere nella impresa di Paliano.

Il signore Alessandro ha presentato un giovane da Castello uscito di Paliano, il quale riferisce che dentro non sono più di 600 fanti. S'è poi inteso per altra via che il signore Ascanio ne ha 200 altri in Ceccano, e che ha spedito di nuovo due capitani dall'Aquila. E con questo in buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima mi raccomando.

Di Campo alla Mola di Valmonte, alli xxiv di marzo 1541, alle due ore di notte.

#### IV.

## Sanctissimo Domino nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. In questo punto, che son circa XIV ore, partono tre com-

pagnie per la volta di Genazzano e di Cave per avere quei luoghi per forza, quando d'amore non si voglino rendere, come io scrissi iersera alla Beatitudine Vostra per la mia di due ore di notte, che se l'è mandata questa mattina. Io penso che non vorranno aspettare altrimenti l'assalto, ma subito che vedranno le genti nostre, se ne verranno correndo tutte due a rendere ubidienza.

Nel pensare e considerare le vie e modi per li quali più si possa nuocere a quelli di Paliano, s'è giudicato che si farebbe loro un danno irrecuperabile quando se li potesse impedir l'acqua. E perchè si crede che non se li potrà del tutto impedire, Sua Eccellenza ordinerà che si farà in modo ogni dì che non l'averanno senza contrasto. E con questo e con tutti altri modi possibili si vedrà d'andargli stancheggiando, stringendo e riducendo al peggio che si potrà. Che è quanto mi occorre ora, che parte il Benci per Roma, fare intendere alla Beatitudine Vostra, alla quale bascio i santissimi piedi.

Di Campo alla Mola di Valmonte, alli xxv di marzo 1541, alle 14 ore.

## V.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Oggi circa ore XX gli uomini di Genazzano si son resi, e medesimamente il castellano, che era un certo Pietro spagnuolo, il quale senza altra replica ha dato la rôcca, avendolo il conte Nicola, 'che era andato con

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicola Orsini.

tre compagnie a quella impresa, assecurato con li suoi compagni che erano circa quindici uomini, quali sono iti seco al signore Ascanio con le loro arme. Il conte Nicola ha poi messo venti archibugieri con un capo alla guardia della rôcca, e con le sue genti se n'è tornato in campo.

In questo punto, che son passate le XXIII ore, il Benci m'ha reso la lettera che alle XIV ore io scrissi alla Beatitudine Vostra, dicendo che avendo trovato per camino quello perchè veniva a Roma, gli è convenuto tornar indrieto: onde la Santità Vostra l'averà con questa. E baciandole i Santissimi piedi fo fine.

Di Campo alla Mola di Valmontone, alli xxv di marzo 1541.

PS. — Sua Eccellenza ha risoluto, poi che Cave e Genazzano si son resi, di muovere domattina il Campo, e accostarlo vicino di Paliano poco più d'un miglio; non però con proposito d'aversi quivi a fermare, ma per poter meglio riconoscere un'altra volta il luogo da ogni banda, e porsi poi dove giudicherà che possa tornare in maggior commodo e benefizio nostro, e in più danno de'nemici.

Abbiamo nuova, però non molto certa, che la torre del castello, luogo di qualche importanza a mezzo il camino di qui ad Anagni, s'è resa al Governatore di Campagna.

Domane si manderà un trombetto a santo Vito, Pesciano, Ceciliano e Capranica, castelli del signore Ascanio, per vedere di farli venire a ubidienza come gli altri.

Questa sera è giunto in campo la compagnia del signore Sforza della Cervara.

Alle in ore di notte.

#### VI.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Penso che la Santità Vostra averà avuto il mio piego con la lettera che io le scrissi iersera alle III ore di notte e con quella d'ier mattina alle XIV ore che dovea portare il Benci.

Ora m'occorre dirle come oggi su le XVII ore siamo arrivati sotto Paliano, dove il campo è posto vicino alla terra a poco più d'un miglio dalla banda del monte, che è da man destra verso mezzo giorno.

Sua Eccellenza stata così un poco rimontò a cavallo per andare a fare la seconda recognizione del luogo, e salito il monte e giratolo tutto, raggiunse quattro compagnie del colonnello del signor Pavolo Vitello, mandate per questo effetto, le quali di già avevano incominciato vicino alle mura a scaramucciare coi nemici. E quivi Sua Eccellenza volse smontare a piè, come gli altri, e per vedere il tutto con gli occhi suoi, passò innanzi quasi alla prima testa, dove era la scaramuccia, la quale è stata molto ardita. Quelli di dentro uscîr prima circa trenta, e incalzorno alquanto da sei o otto giovani dei nostri, i quali, volonterosi di mostrarsi, s'erano spiccati dagli altri e cacciatisi avanti: ma sopraggiuntali in aiuto una testa di circa ottanta archibugieri, fra' quali era il signor Pavolo Vitello, il capitano Bin Mancino e altri uomini valorosi, rispinse indietro i nimici; in soccorso de'quali usciro della terra ben sessanta dei loro, onde la scaramuccia ingrossò grandemente, e durò così circa una mezza ora; quando Sua Eccellenza, parendole aver fatto a bastanza, fe segno che non si seguisse più avanti.

Son morti dei nostri da tre o quattro; feriti da dieci o dodici. Stimasi il medesimo de' nimici.

Mentre la scaramuccia durò, la terra tirò continuamente artiglieria grossa e minuta; e il signor Ascanio andava spasseggiando a cavallo intorno alle mura.

Dopo il ritorno dalla scaramuccia, s'è ragionato dei partiti che si potrien pigliare in questa guerra, e ne son stati messi innanzi dui: l'uno, d'insistere e fare forza d'avere Paliano; l'altro l'acquistare tutto il resto dello stato del signor Ascanio. Ma dopo molte ragioni addutte di qua e di là, è giudicato che si debbe seguire il primo, come partito più onorevole, e col quale si può più offendere il nimico; al quale percotendosi e levandosi il capo, facilissimamente si può indebolire e tôrre il resto delle membra. E per far questo, è parso che sia necessario di stringere la terra da due parti, e porre il campo grosso dalla banda della collina di Lupilio. Dalla quale, oltre molti altri danni che se li può fare, si tien che si li possa anche impedire il soccorso e l'acqua della fonte, che v'è in luogo detto la fossa del lupo. Chè non sarebbe se non di grandissima importanza, non avendo altra acqua bastevole per uso loro. E da questa banda s'è inteso che il signor Ascanio teme d'esser assediato. E dall'altro canto tenere sei o sette compagnie al monistero di san Pietro, e per quella via ancora, aiutandosi per forza di guastatori, tentare d'impedirgli l'acqua della medesima fonte. E per non avere a sminuire troppo in grosso la massa del campo, smembrare una compagnia del Monistero di campo sotto Rôcca di Papa, dove è gente da vantaggio, far venir quella di Tivoli, e con queste congiungere le due che sono in Campagna, e in luogo loro mandarvi quella del figliuolo del signor Iacopo Zambeccaro.

Dicono che anche dalla banda di mezzogiorno v'è una

fontanella sotto le mura, la quale quanto è di minore importanza dell'altra, tanto più facilmente se li potrà levare.

Questo è un discorso fatto questa sera, ma non però fermato. Penso che per domane ci resteremo qui e s'andrà vedendo e considerando di nuovo, che da quella banda della collina di Lupilio, dove s'è disegnato fermar il campo grosso, non vi possa battere l'artiglieria.

In qualunque modo penso che Sua Eccellenza ordinerà che Paliano sia stretto tanto gagliardamente che il signor Ascanio vedendosi mancare la carne, e non potere aver l'acqua senza continuo contrasto, sentendo dì e notte dare all'arme, e avendo quella grande opinione che si dice avere di questo esercito e dei buoni soldati che vi sono, col non essere uso a questi travagli di guerra, non sarebbe gran cosa che in poco tempo si venisse a capo di questa nostra impresa.

S'intende che va per la terra il più delle volte solo e molto rimesso e non parla quasi mai a niun soldato.

Mando alla Santità Vostra un disegno del sito di Paliano, che io, come quel che non imparai mai a di-



Qui è alloggiato oggi l'Esercito

pingere, ho fatto così alla grossa; ma quella saprà ben comprendere come vuole stare.

Un bolognese, che oggi i nostri han fatto prigione, riferisce che dentro non vi sono più che 500 fanti; chè pare che si raffronti con la relazione di quell'altro prigione da Castello presentato dal signor Alessandro; la quale io scrissi alla Santità Vostra per la mia di XXIV alle due ore di notte. Dice ben anco che dentro fra i soldati son varie voci di soccorso che aspettano, di genti spagnuole e del Marchese del Vasto.

Per lettere del Governatore di Campagna s'è inteso che Anticoli s'è reso.

Per molti fantaccini, che s'intende si vanno sbandando, saría bene d'aver qui fino a dieci cavalli del bargello di Campagna, per poter castigare quelli che si trovassero sbandati. Di che io ne scrivo a Monsignor mio Reverendissimo di Farnese. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli xxvi di marzo, alle 4 ore di notte.

### VII.

# Al Cardinal Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor mio Signore Osservantissimo. Oggi dopo esser giunti qui sotto Paliano, Sua Eccellenza ha voluto fare la seconda ricognizione del luogo, e vi è andata con quattro bande di fanteria e coi cavalli: ed essendosi attaccata la scaramuccia arditamente, Sua Eccellenza scese da cavallo e andò con gli altri quasi fin sotto le mura. Vi sono morti da tre o quattro, e feriti da dieci o dodici, ed

altrettanti si stima sien morti e feriti dei nemici. Mentre si scaramucciava, so dire a Vostra Signoria Reverendissima che la terra e la rôcca sbombardava terribilmente e il signor Ascanio andava a cavallo tuttavia passeggiando intorno alle mura.

Credo per domane ci fermeremo dove siamo, per anche riconoscer meglio la terza volta il luogo, massime dalla banda della collina di Lupilio, dove si disegna di porre la massa del campo grosso come al Monastero di San Pietro che è dall'altra banda. Si pensa di mettere da sei o sette insegne per stringerlo tanto più forte e fare ogni sforzo di levargli per queste due vie l'acqua e il soccorso e ridurlo al peggio che si può.

La Signoria Vostra Reverendissima sia contenta di far commettere a Vittorio Bargello di Campagna che ci mandi fino a otto o dieci de' suoi cavalli qui, perchè s'intende che ogni dì si vanno sbandando de' fantaccini e non ci è modo da poterli castigare. E in buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima mi raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli xxvi di marzo 1541.

## VIII.

## Sanctissimo Domino Nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Essendosi inteso il soccorso che di là s'avvisa venire al signor Ascanio, i non solo non si moveranno le tre bande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si trovavano in Ischia da 500 soldati, gente raccogliticcia, pronti (dicevasi) a portarsi in soccorso di Ascanio Colonna ad un cenno di lui. Monsignor Fabio Arcella, che vide farsi quella ragunata ostile nella città e ne' dintorni di Napoli, aveane dato avviso il 24 marzo tanto al Duca Pier Luigi, quanto al Cardinale Farnese. E addi 26 scriveva da Napoli al

di Campagna, ma ve se ne aggiungerà un' altra di fanti e una di cavalli, e quella del Zambeccaro si manderà a Civita Lavina con altre buone provisioni che si faranno, secondo che la Beatitudine Vostra intenderà per le lettere di Sua Eccellenza. La quale per avere ieri voluto fare più di quel che poteva, nella ricognizione di Paliano, si sente questa mattina alquanto indisposta.

Avendo il signor Alessandro deliberato di chiarirsi in tutto e per tutto di quel che si può fare per più offendere e stringere Paliano, questa notte con una grossa banda di gente n'andò fin sotto le mura della terra verso quella parte che riguarda il nostro campo: dove trovò un'acqua non mica di fontanella, che prima s'era inteso, come io ho scritto questa notte alle IV ore alla Beatitudine Vostra, ma d'una grossa e abbondante fontana; la quale è sì vicina alle mura, che Sua Signoria giudica non esser possibile di levargliela.

Ieri, prima che partissimo dalla Mola di Valmontone, si fece la rassegna de' Tedeschi e furon pagati. Questa mattina si fa la rassegna degli altri, come messer Prospero de Mocchis riferirà a Vostra Beatitudine al suo ritorno.

Se li 400 fanti smonteranno dove s'è scritto e non come piuttosto si crede, verso Nettuno, speriamo dargliene una rimesta per avventura più rilevata di quella che si dette a quei di Monte Compatre. E a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Campo sòtto Paliano, alli xxvii di marzo 1541, alle xiii ore.

PS. — Saria forse a proposito che la Santità Vostra facesse inviare le galee con pochi fanti verso Gaeta

Cordinale di averne già mosso querela ai Ministri del Vicerè, da parte dei quali tolleravasi che nel Reame si assoldassero genti a' danni di Sua Santità. (R.)

per ovviare che se quelle genti che vengono in ajuto del signor Ascanio volessino per avventura andare verso Rocca di Papa<sup>1</sup> per divertirci dalla impresa di Paliano, nol possin fare.

## IX.

#### Al Cardinal Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore e mio Signore Osservandissimo. Mando a Vostra Signoria Reverendissima messer Lorenzo Foggini mio segretario per ragguagliarla di alcune cose. La supplico che si degni di prestargli fede. E alla sua buona grazia umilmente mi raccomando.

Dal Campo sotto Paliano, alli xxviii di marzo 1541.

#### X.

# A Monsignore Ardinghello. 2

Molto Reverendo Monsignore. Li novanta di Forlì son molestati, com'io intendo, dal Tesoriere di Romagna sopra la metà delle pene, quali sono state concedute loro per Breve da Nostro Signore per mantener

¹ Rocca di Papa, contro la quale eransi rivolte da principio tutte le forze pontificie, non si arrese si tosto. Era rimaso ad assediarla con un buon polso di soldatesca il Mastro di Campo Alessandro Tomassoni da Terni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicolò Ardinghelli florentino, di cui è parola in altre precedenti Jettere qui stampate.

pagati li venti fanti che son deputati per sicurezza di quel magistrato; per guardia della piazza e delle porte. Il Reverendissimo signor Legato scrive a Nostro Signore in favor loro, e essi supplicano Sua Santità che non permetta sia alterato quel che una volta le è piaciuto; io ancor sono sforzato pregar la Signoria Vostra che sia contenta esser loro favorevole, assicurandola che farà opera grata a Dio, e s'ubbligherà in perpetuo quella povera città, e a me ne farà piacer singulare. E me le raccomando.

Dal Campo sotto Paliano, alli xxx di marzo 1541.

#### XI.

# Sanctissimo Domino nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Spedii ieri messer Antonio Pigetti per fare intendere alla Santità Vostra quel che da lui Le sarà stato riferito, e del bisogno delle vettovaglie, e delle cinque bandiere che per ispia s'era inteso esser entrate l'altra notte in Paliano.

Oggi un soldato del Campo è tornato di Paliano, e riferisce che dentro fra tutti non passano 800 fanti, e che, da pane e vino in fuora, patono de l'altre cose. Di poi ne son venuti due altri li quali dicono che ve ne son mille, e più presto più che manco, di modo che in tante contrarietà non si sa quel che si debbia credere per vero.

Il signor Gio. Battista Savelli coi cavalli, e il conte Nicola con 600 fanti del suo colonnello, sono iti a riconoscere il Piglio. S' intenderà questa sera quel ehe averan trovato e se ne darà avviso alla Beatitudine Vostra. Alla quale bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, il primo d'aprile 1541.

Penso che per difetto delle vettovaglie la espugnazione del Piglio si ritarderà forse qualche poco, fin che da Roma ne venga a bastanza: poichè messer Pietro Antonio Torelli s'ha lassato sopraggiungere addosso la necessità, e non ha fatto fare quel pane che bisognava, e che poteva, avendo le farine in mano.

Son di poi comparse lettere del Governatore di Campagna, e del Commissario, le quali io mando con questa alla Beatitudine Vostra perchè conosca anche tanto maggiormente la varietà degli avvisi; allqual Commissario ho dato dinari per tener le spie per tutto, e intendere minutamente ogni cosa.

## XII.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Essendo stati scoperti oggi a piè della collina su la strada che va verso |Genazzano certi cavalli usciti di Paliano per far preda, il signor Alessandro e il signor Gio. Battista coi cavalli e con grossa banda di fanti n'andarono in persona alla volta loro; e fur sì presti, che i nemici, quali avevano di già presi alcuni cavalli de'nostri con vettovaglie, non solo fur costretti a lassarli, ma appena ebbero tempo di volgersi indietro e mettersi in fuga. Ma essendo incalzati dai nostri, che avevano di già presi quattro di loro, gli uscì in soccorso gran numero d'archibugieri, e così fu attaccata una grossa scaramuccia, nella quale i nemici furono al-

l'ultimo incalzati di maniera che se ne gittorno più di cento per quelle greppe. De'nostri non si sa ancora che ne sia ferito nessuno: di loro son morti tre o quattro, feriti molti, e fatti prigionieri circa venti. Fra'quali è stato un valente giovane da Valerano sul Sanese, il quale ha morto con l'archibugio a due de'nostri i cavalli sotto. Costui riferisce che dentro non son più di mille fanti, e forse venti cavalli, che, scematone i quattro presi, non restano più di sedici; e che il signor Ascanio mal volentieri li lassa uscir fuori, che è anche scgno che non ha troppa gente, e che da pane, vino e agli in poi, patono d'ogni altra cosa, e di scarpe massimamente, le quali costano mezzo scudo il paro. Dice bene che v'è qualche centinaro di pecore, e che ieri v'entrorno cinquecento picche. Si crede solamente di trecento. Sì come anche per relazione del medesimo prigione s'intende che macinano con cavalli sei rubbia di grano il dì, che fa stimare che non abbino troppa munizione di farina.

Il signor Alessandro mi dice in questo punto, che, se ci fussero delle vettovaglie a bastanza, s'accostaria per batter il Piglio; dove non essendo troppo securo di poter fare grande effetto con queste mezze colubrine e quattro cannoni, disegna di far venire due de'cannoni di Rocca di Papa, se sarà resa questa sera o domattina, come si spera, 1 essendovi andato l'auditore di Sua

<sup>1</sup> A quel forte fu spedito nel giorno 6 di aprile monsignor Alessandro Guidiccioni con incarico di usar diligenza affinche non ne venissero trafugati il danaro e gli effetti di valore che speravasi di trovarvi. . A · Rocca di Papa (così una minuta di lettera del Cardinale Farnese al Duca Pier Luigi del di suddetto) è andato questa sera Monsignor di - Ajas (Ajaccio) Maestro di Casa di Sua Santità per haver cura a quel • tanto che la Eccellenza Vostra ricorda per le sue. • La Rocca non venne in possesso de' Pontificii che il giorno 8, e Monsignor di Ajaccio

ebbe dal Papa ordine di farla atterrare.

Sospettavasi in Roma che fossero in quella fortezza 50 mila ducati,

Eccellenza. E avuto il Piglio, li daria l'animo di stringere in modo Paliano, che per tutto il mese d'aprile si renderia.

de' quali un Dordoni avea pôrto indizio per lettera al Vescovo di Fossombruno. Ma fatto sta che, dopo molto rovistare, poco o nulla si rinvenne degli sperati tesori. E il povero Monsignor Alessandro, frustrato nelle sue ricerche, e noiato dell'ingrata dimora, lagnavasi dell'addossatagli incumbenza con lettera indiritta di là il 10 aprile all'amico Protonotario Ardinghelli Segretario del Papa. « Non m' incresce, ei dicea, d' invec-. chiare, ma ben mi duole che ora comincio ad imparar li tratti Curiali. . Se V. S. è stata malcontenta di me io non averli osservato quanto gli · promisi, non manco io mi doglio di lei che abbia comportato ch'io sia · mandato in Rocca di Papa, dove io non pensai mai, e che in loco de - attender all'anima, o dir le Messe et Officii, digiunare e pigliar la . Palma (era allora la Settimana Santa) io son condutto in un loco ste-· rile, abundantissimo di necessità, dove che sino agli uccelli si sono fug-· giti; in un loco brusato, dove non capita anima per paura di non - esser assussinato da' villani. Il Passio nostro questa mattina è stato. - nel far del giorno, sentir quelli di Marino, di Rocca di Papa e altri · circonvicini venirsi a presentar il Vener Santo con cridar tutti miseri-- cordia, et dipoi veder calar per le muraglie l'arteglieria, rovinar la - muraglia, et, quello che peggio vedo, è che di ora in ora bisogna pro-· vedersi di vittuarie di Roma. Hora cognosco che patisco delle ingiurie fatte - a V. S., et me ne pento. - E continuando tra il serio e lo scherzo si . duole sino all'anima che quello porchetto del Maffeo (l' ill. Bernardino . Maffeil) attenda a sgavazzare, et non trovarse in nessuna fattione: et · io a travagliare.

L'autorità ch' io mi portai da Roma (scrive in altra lettera del 14
 al medesimo Ardinghelli) et la jurisditione della mia commissione è amplissima, purch' io avessi dove esercitarla; ma per mia buona sorte non vedo mai altro che picconi et altri instrumenti a rovinare, accompagnati da tante maledizioni et biastemi di questi fantaccini, che mi par gran miraculo se, senza altra opera d'ingegneri et sforzo di ingegni et più guastatori, non profondi et rovini cento volte il giorno questa Rocca.

Alla direzion de' lavori per l'atterramento del Forte fu mandato dapprima maestro Battista Sangallo; al quale nel diciottesimo di aprile tennero dietro parecchi altri ingegneri, a capo de' quali trovavasi il notissimo, più fortunato che valente architetto, Jacopo Meleghini. (R.)

Dopo l'arrivo di quest'ultimo, monsignore d'Ajaccio si tenne sciolto dall'obbligo di rimanersi colà più a lungo: e così ebbe termine quella a tui molestissima commissione.

Sua Eccellenza ha mandato oggi un suo gentiluomo al signor Ascanio confortandolo a far buoni trattamenti alli figliuoli del signor Jacomo Zambeccaro, che fur fatti prigioni a Nettuno. <sup>1</sup> E lui per suo trombetto ha dato buona intenzione di rilassarli. E a Vostra Beatitudine bascio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli 11 di aprile 1541, ore xxII.

Sua Eccellenza, per grazia di Dio, si sente questa sera alquanto meglio.

### XIII.

### Al Cardinale Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Signore Osservandissimo. Il signor Gio. Battista Savelli m'ha detto questa mattina aver inteso che 'l signor Marzio Colonna<sup>2</sup> disegna fare la massa delle genti, che s'hanno a metter

Marzio Colonna aveva il carico di espugnare Ardea, la quale si arrese senz'altro entro la giornata del 4. In una minuta del cardinale Farnese al duca di Castro in data del 5 si legge: «La S. V. havrà a questa ora » inteso il successo d'Ardea. Li Massari della quale vennero hiersera di » notte da Sua Santità ad offerirle il possesso della Terra, al quale effetto » si è di già mandato un commissario; in modo che quanto a quella

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carlo Zambeccari e Flaminio suo fratello, alloggiati con un corpo di pontificii in Nettuno, erano stati sorpresi e fatti prigioni con 15 dei loro compagni d'arme dal capitano Salvatore Corso nella notte precedente al primo di aprile. Del che il commissario di Nettuno Panillo Fazii diede pronto avviso al Pontefice con lettera che abbiamo autografa nel Carteggio Farnessano. I fratelli Zambeccari furono tradotti in Ardea. (R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marzio di Ottaviano Colonna, uomo di fiera indole e odiatore dei propri conglunti, serviva in questa spedizione al Papa contro Ascanio. Veggasi ciò che dice di lui nell' Albero de' Colonnesi il Litta, il quale per altro cadde in errore assegnando questa guerra all'anno 1540: errore ch' ci ripete laddove tratta di Ascanio.

insieme per la impresa d'Ardea, in Albano; e il medesimo ho anche inteso per altra via. Il prefato signor Gio. Battista desideraria, attesa la innocenza del signor Onorio, e che il signor Antonello non ha preso l'arme contra Sua Santità, ma s'è ritratto dai servizii del signor Ascanio, che se li facesse grazia, e che detta massa non si facesse in quel luogo, massimamente essendo piaciuto a sua Eccellenza di conservarlo insino a qui. O quando pur la vi s'abbia a fare in ogni modo, che almeno sappia se questa è volontà di Nostro Signore, o pur particolare di esso signor Marzio. Ed io ne supplico Vostra Signoria Reverendissima. E in sua buona grazia mi raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli ıv di aprile 1541.

#### XIV.

### Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Quelli del Piglio, come da molti fu previsto, non aspettorno; anzi, non prima viddero questa mattina avvicinare la nostra vanguarda, che, messo fuoco nella munizione, uscîr fuora e chi qua, chi là n'andorno per quei monti fuggendo, non però senza essere seguitati dai nostri, i quali con molte altre cose han ricuperato buona parte delle 1200 pecore predate l'altra notte da loro in quel d'Aguto.

Il Governatore di Subiaco m'ha detto che fin da

<sup>.</sup> Terra par a Sua Santità che non accada pensarvi altrimente. Le genti

<sup>»</sup> deputate col signor Marzio per quella impresa vengono dalla Eccellenza

<sup>»</sup> Vostra, che così ha ordinato Sua Santità ec. »

iersera passorno dalla Badia molti Corsi, i quali prevedendo forse questa ler fuga, avean preso quel vantaggio uscendo del Piglio: e che questa mattina a tre ore di giorno passò medesimamente di lì Giulio da Terni, che era un de'capi del Piglio, con forse 50 Ternani. E non sarìa se non bene che la Santità Vostra, per esempio degli altri, il facesse gastigare; e tanto più, quanto Sua Eccellenza mi dice che merita una capezza.

Dentro s'è trovato qualche poco di farina, presutti e vino assai. Vi si son lassate in guardia due compagnie di fanti, i quali a un medesimo tempo chiuderanno il passo del soccorso al signore Ascanio; e al Campo apriranno la strada delle vettovaglie che d'Anagni ci posson venire. Chè quanto sarà con più commodo nostro, tanto a i nemici porterà maggior danno.

È opinione d'alcuni che il signore Ascanio non confidandosi di stare in Paliano in persona, lassatovi dentro qualche buon presidio di gente, partirà, e più tosto questa notte che domane; tuttavia non si sa ch'abbia capo a chi possa lassare questa cura. Ma s'aspetterà che il Campo se li faccia più vicino, si potrà credere che voglia restar dentro, e tenersi.

S'era ragionato di levarsi domattina di qui, e andarsi a porre dove il Campo s'ha da fermare. Nondimeno, per quel che s'è detto di poi, penso non ci leveremo altrimenti fino a tanto che non sien qua le genti del signor Marzio, o quelle di Rocca di Papa, le quali Sua Eccellenza desidera venghino a congiungersi con queste per poter poi assediare Paliano e stringerlo da due bande, secondo l'ordine ch'io scrissi a Vostra Santità per la mia de' 26 del passato.

Il figliuolo 'del signor Jacomo Zambeccaro scrive che in Ardea non si son trovate più che 800 rubbia di grano, che è la metà manco di quel che s'era inteso prima. Però sua Eccellenza mi dice che n'è stato ▼enduto molto. E a vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli v di aprile 1541, ore xxi.

### XV.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Essendo tutte le terre, da Valmontone in là, sotto la obbedienza della Beatitudine Vostra, e non s'assecurando le genti per timor de'soldati di ritornarvi, anzi mettendosi molti di loro come disperati alla strada, ho pensato che la Santità Vostra non potrebbe far meglio che mandarvi in governo una persona di qualche importanza, la quale dopo aver con l'autorità sua assecurati gli uomini e fattili tornare a casa con le lor donne, per ovviare agli assassinamenti che si fanno ogni giorno, comandasse a tutte quelle Terre di deputare genti delle loro che fussero a bastanza per tener securo tutto il lor tenimento, pigliando ciascuno sbandato, che fusse trovato senza bollettino, tanto dei soldati come di quelli del paese. E non è dubbio alcuno che per questa via (oltra l'atto di pietà che si farebbe raccogliendo quei poveri uomini, che vanno dispersi, a goder la patria e le sostanze loro) si renderia securo tutto quel paese, e potrebbesi andare e venire da Roma al Campo per quel cammino non senza molta commodità dell'esercito.

Sarebbe anche necessario, com'io scrissi questi di alla Santità Vostra, che si mandassero fino a otto o dieci cavalli del bargello, i quali del continuo stessero in Campo per rimediare ai mali trattamenti che li soldati fanno tuttavia alle terre che si rendono, gastigando quelli che si trovano in fallo; poichè l'aguzzino, che è qui, per essere a piedi ed aver poca gente non è bastante. E così mi conclude il signor Alessandro e questi altri signori. <sup>1</sup>

Penso che sua Eccellenza manderà alla Santità Vostra una lettera scritta dal signor Ascanio di sua mano al notaro Loreto nel Piglio, onde si può chiaramente comprendere che il signor Ascanio v'avea messo dentro quelle genti con animo di tenerlo, massimamente che vi s'è trovato provisione di farina, munizioni, presutti e vino in quantità.

S'aspettano per assediare Paliano le genti del signor Marzio, o di Rocca di Papa, e se verranno ambedue, come intende Sua Eccellenza, disegna d'accamparsi non solo da due bande, ma anche da tre per istringerlo tanto più gagliardamente. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli vi di aprile mozzi, ore 18.

PS. — Il Governatore di Campagna manda una lettera d'un certo Silverio, il quale scrive da Ceperano alli VI come il di avanti erano arrivati in Itri circa

¹ I mali trattamenti e gli assassinii che commettevansi sopra gl' infelici abitatori de' luoghi occupati dall' esercito, oltre all' irreparabil danno che veniva da questa guerra alla Casa de' Colonnesi, mossero la moglie di Ascanio, Giovanna d'Aragona, a scrivere nel giorno 8 aprile da Ischia al Pontefice una lettera piena di umili sensi, nella quale supplicavalo a desistere da tanta invasione e ruina di popoli e poveri vassalli, e dichiarava sè stessa e la propria famiglia serva e schiava di Sua Santità. Di siffatta lettera, che sta autografa nel Carteggio Farnesiano, fu portatore il vescovo d'Ischia, il quale dovea di viva voce raccomandare a Paolo III la causa della scrivente; tanto più che in Roma erano già aperte pratiche per venire ad accordi col marito di lei, come provano due minute del cardinale Farnese del 5 l'una, l'altra del 6 di aprile. (R.)

600 fanti, dove ne continuarieno di venire fino al numero di 3 mila, de' quali sarebbe capo Fabrizio Maramaldo. Tuttavia non pare nè credibile nè possibile che, dovendosi fare tanta massa, non se ne sentisse il romore da mille bande.

S'era detto che il signor Marzio arriveria questa sera a Valmontone, però non se n'è poi inteso altro.

Il Commissario di Campagna, che è poi venuto in Campo, dice che quei fanti, che il Governatore scrive esser comparsi ad Itri e che sono Spagnuoli, son quei medesimi che il signore Ascanio fece venir prima, e poi li rimandò indrieto, e ora li fa ritornare.

Sua Eccellenza per non avere a guardare il Piglio, pensa di farli fare un poco di smantellata.

# XVI.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Ieri, da poi ch'io scrissi a Vostra Beatitudine, s'intese che le genti fuggite dal Piglio essendo fra Anticoli, Roviano e Arsoli furono assaltati da'villani, li quali n'ammazzorno la maggior parte, e gli altri svaligiorno, e poi anche ammazzorno. E dicesi che l'han fatto per ordine e commissione del signore Ascanio, il quale ha in questo tolto fatica alla Santità Vostra di far gastigare quel Giulio da Terni, essendovi morto fra gli altri lui e'l capitano Martin Corso.

Giunse poi a notte il signor Marzio con quattro bande, il quale è andato poi oggi ad alloggiare a San Pietro, con due bande delle sue, e con otto altre: delle quali però, fortificato che si sarà, ritorneranno due all'esercito, e lui con otto resterà lì. La terra e la Rocca han tirato continuamente e danno ben spesso nella Chiesa, contra il parere del signor Marzio, il quale diceva questa mattina aver veduto altre volte che v'era stato, che non la potevano battere, andando i colpi o troppo alti o troppo bassi. E dalle XIX ore fino adesso che son XXIIII han tirato appresso a cento botte.

Se Sua Eccellenza non si sentirà peggio, domane ci anderemo a porre col resto del Campo su la collina del Piglio, e l'altro giorno le genti d'Alessandro da Terni si porranno dall'altra parte verso Anagni.

Per relazione d'un soldato del capitano Alfonso uscito oggi di Paliano s'è inteso che il signore Ascanio innanzi il suo partire parlò a tutti i suoi capitani, a i quali fra l'altre cose disse, che se per tutto questo mese non li mandava soccorso di gente e danari, saccheggiassero la terra, o si rendessero, secondo che li venisse meglio o paresse loro. Dentro son rimasi capi il signor Fabio Colonna e il signor Torquato Conte, il quale però depende dal signor Fabio.

La Santità Vostra vedrà per la lettera ch' io Le mando del Commissario di Cave delli 50,000 scudi che il signore Ascanio aveva in Rocca di Papa, e ne riterrà con la sua prudenza quel che le parrà. E le bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli viu d'aprile 1541.

Dicono che il signore Ascanio, partendo, fece la via fra il Piglio e Aguto: non si sa ancora dove si sia fermato. S'è bene inteso che il signor Fabrizio suo figliuolo è andato a Napoli.

Quei tanti miracoli delli 3000 fanti spagnuoli, che furono scritti di Campagna, fino a quest'ora si risolvono in fumo.

#### XVII.

# Al medesimo.

Padre Beatissimo. Mi sono venuti alcuni avvisi di Ratisbona de'XXVI marzo da mio nipote,¹ i quali avendo conferiti con Sua Eccellenza, le è parso che io mandi copia alla Beatitudine Vostra di un capitolo, il quale è questo.

Quanto allo aver Sua Santità prese l'armi contra il signor Ascanio, per quanto ho inteso, l'animo dell'Imperatore è che si quieti in ogni modo,<sup>2</sup> come per l'ul-

In questa sua risoluzione era il Pontefice sostenuto dal Re di Francia; ed è notabile una lettera che da Blès scriveva a'25 marzo il Dandino al cardinale Contareno Legato alla Dieta di Ratisbona, ove si ha che quando la cosa si andasse infistulendo, e Sua Santità conoscesse che il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questo nipote dovette per avventura esser quel Pietro Fatinelli figlio di una sua sorella, che di quel tempo appunto dimorava in corte dell'Imperatore, e cui nel 1543 fu mozzo il capo, per aver tentato farsi signore di Lucca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fin prima che cominciasse questa guerra, Carlo V, parziale com'era dei Colonnesi, avea tenuto pratiche col mezzo de'suoi agenti in Italia per indurre il Pontefice a desistere dal proponimento di ridurre Ascanio al dovere per forza d'armi. Le conciliative proposte degl'Imperiali e le ferme intenzioni del Papa vengono a sufficienza spiegate in una lettera scritta dal cardinale Farnese al Dandino residente in Francia colla data del 12 di marzo del 1541:

<sup>«</sup> Presto si verrà (così la minuta, che abbiamo, di quella lettera) alla esecuzione della guerra, della quale non è parso a Sua Santità di poter mancare, volendo mantenere a questa Santa Sede, come è risoluta di fare dal canto suo, la dignità e sicurezza che si conviene: e però per ogni istanza che li sia stata fatta dalli Imperiali che il signore Ascanio fusse ricevuto da lei alla obbedienza pagando il sale, et satisfacendo ogni spesa et interesse, et inoltre mandando il suo primo figliuolo per statico, et pigliando per sè esilio, non però ha mai voluto acconsentire a cosa alcuna, se prima il signor Ascanio o non comparisca personalmente; o non dava in mano di Sua Santità due delle sne terre, quali ella eleggesse: non gli parendo, senza una delle due cose predette, che il riceverlo fusse con honore e senza pericolo di questa Sede. »

timo corrieri si scrisse; e per questo, il quale fu qua spacciato dalla Illustrissima Marchesa di Pescara, i si re-

» Vicerè di Napoli et gli altri ministri et dependenti di Sua Maestà Cesa-

Del resto, malgrado la propensione che avea l'Imperatore pe'Colonnesi, e non ostante la voce corsa ch'egli fosse per aiutare Ascanio con soccorsi, che dicevansi dover venire di Napoli, abbiamo una minuta del cardinale Farnese al Duca di Castro comandante della spedizione, in data del 26 marzo, ove leggesi: « Quanto alle cose del signore Ascanio scrive

- il Legato e li Nunzii che Sua Maestà aveva parlato molto contro di lui.

- dando tutta la ragione a Nostro Signore, e che per questo spaccio fa-

» ceva intendere al marchese di Aghillar e al Vice Re di Napoli che la

· mente sua era che il prefato signore Ascanio si emendasse e obbe-· disse. · (R.)

La tanto celebre per ingegno e per avvenenza Vittoria Colonna, vedova di Ferrante d'Avalos marchese di Pescara, e sorella del ribelle Ascanjo, erasi ritirata fin dal 17 marzo del 1541 in Orvieto, ove passata in un chiostro conduceva specchiatissima vita, intesa agl'innocenti studii delle lettere ed agli esercizii di cristiana pietà. Il governatore di quella città, Brunamonte de'Rossi, che andavala visitando a nome del cardinale

Farnese, scriveva a questo nel di primo di aprile 1541: « Non sono mancato continuo, nè mancherò di visitare la signora • marchesa di Pescara con quella maggior gratitudine che sia possibile.

» in nome di V. S. reverendissima e illustrissima. La quale tanto in par-- lare, quanto ne le altre azioni sue si dimostra tanto divota e affezio-- nata di Nostro Signore e di V. S. reverendissima e illustrissima, quanto

• si possa. Sua Eccellenza si è riserrata nel monasterio di San Paolo, sola

· con due serve. E duo servitori tien di fuora, che le provvedano di

- quanto le fa mistiero. E vive con quélla religione che sogliono viver » le persone di santa e onesta vita. E molto dimostra esserle accetto che

· io la visiti per parte di V. S. reverendissima e illustrissima, come

- faccio con quelle gratitudini che si convengono. -

Il Rossi per altro sotto colore di complire colla marchesa andava cautamente spiando, se e quali relazioni ella tenesse con persone estranee al chiostro. E nel dì 9 dello stesso mese di aprile informava il cardinale Farnese di aver inteso dal vescovo di Orvieto che circa otto giorni avanti era stato al monastero • un personaggio agente, segretario o cameriere - del reverendissimo de'Fregosi, et ha parlato con detta signora mar-· chesa, e fermatosi e alloggiato una sera con li servitori di detta signora.

<sup>-</sup> rea in Italia cercassero d'impedire a Sua Santità l'esecuzione tanto

<sup>-</sup> ragionevole contra un suddito suo ribelle di così mala sorte, saria facil

<sup>»</sup> cosa che di una favilla si accendesse gran foco. »

plica a Sua Santità che il signor Ascanio ubidirà: ma al Marchese si scrive che Sua Maestà desidera li sia perdonato liberamente ogni cosa senza parlarsi d'altro che di pagare il sale; e quando Sua Beatitudine lo faccia, il Marchese ha ordine far venire il signor Ascanio sopra la fede dell'Imperatore a renderle obedienza; e quando non lo voglia fare, notificarli che Sua Maestà non può abandonarlo. Del signor Ascanio qui non v'è lettere più fresche che delli 5, le quali già parlavano di dar il figlio per ostaggio, e pagare il sale; e di qui si fa fondamento che la cosa sia già acconcia.

E umilmente bacio li santissimi piedi.

Dal Campo sotto Paliano, alli viii di aprile 1541, ad ore xxiv.

• e ha menato solo un altro cavallo con esso; e mi dice il vescovo che è · venuto solo per ragguagliar Sua Eccellenza delle cose della guerra. · E per ciò appunto che all'indicata guerra risguarda, molto importante è la lettera che quel governatore scriveva al cardinale nel 10 aprile: · Le do adviso (diceva) che, parlando io con il vescovo d'Orvieto alli - giorni proximi, ho carpito che la prefata signora marchesa, quale di-. mostra molto confidar in S. S. Reverenda, li ha mostre due lettere, una · ricevuta dalla Cesarea Maestà dello Imperatore, et l'altra dal marchese » del Guasto: et che in la dello Imperadore si conteneva in substantia · un'exortatione a Sua Excellentia che stesse di buona voglia, perchè » havendo Sua Maestà scripto al signore Ascanio che facesse tutto che » Sua Beatitudine havesse voluto, et a Sua Santità raccomandato il si-- gnore Ascanio, sperava che le cose si terminariano in bene, et che le » arme si sospenderiano, imperocchè Sua Excellentia considerasse che - Sua Maestà non posseva mancare alla Casa di Sua Excellentia. - In la - del signor marchese del Guasto in substanzia si contineva che Sua Excel-· lentia stesse pur di buona voglia, perchè sperava che la guerra fra il - Papa et il signore Ascanio presto terminerebbe, attento che Sua Maestà · haveva scripto al signore Ascanio che facesse tutto quello che ragio-- nevolmente Nostro Signore li havesse adimandato; et questo Sua Maestà . lo faceva per toglier ogni occasione ad Sua Santità di haver ad tenere · le arme in mano, perchè non li piaceva, et non voleva, che Sua Beati-• tudine tenesse così le armi in Italia, o stesse armato. Questa è la sub-- stantia delle due lettere. lo non l'ho viste; ma tanto mi ha dicto il \* prefato monsignor d'Orvieto che l' ha viste. . (R.)

### XVIII.

## Al Cardinale Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Signore mio Signore Osservandissimo. Oggi dopo pranzo, piovendo tuttavia, quelli di Paliano sono usciti fuora con un grosso numero di 400 o 500 fanti. Sono andati valorosamente alla volta delle genti che sono a San Pietro col signor Marzio, il quale vedutoli venire così gagliardi fin sopra la Chiesa, messe in battaglia le otto bande che li son rimase, si fece innanzi con molto ardire. Ma nè per questo nè per il fianco di già cominciato per fortificarsi poterono per la prima volta spingere adrieto i nemici, li quali attaccati coi nostri cominciorno una grossa scaramuccia, la quale, per un'ora che durò, si strinse con tanto ardore di qua e di là che si venne a picca per picca. Ma all'ultimo i nostri gli dierono la carica sì impetuosamente che gli incalzorno fin sotto le mura. Di quelli di dentro son morti non si sa quanti, feriti molti, e presi circa 12, fra' quali è il capitano Tancredi e Brancadoro da Fermo. De' nostri son morti due o tre, e ferito il capitano Marcone da Castello d'una archibugiata che gli ha lassato la palla in una coscia. Non si sa anco se sia in pericolo di vita. Sua Eccellenza ha mandato a veder come sta. Nè per insino adesso, che è una mezza ora che la scaramuccia è finita, s'intende che sia ferito alcuno altro de'nostri.2

<sup>1</sup> Marzio Colonna avea preso alloggiamento in San Pietro nel giorno precedente 8 di aprile. (R.)

Lo stesso Marzio Colonna scrisse per diretto al Papa nel di 11
 aprile una relazione di questo combattimento. « Pigliai (egli dice) per or dine di Sua Eccellentia questo alloggiamento di San Pietro, et il di dopo

Questi prigioni riferiscono che di dentro non son pagati: onde non son per render la terra al signor Ascanio se non li dà la lor paga. Nè manco, quando esso non gli la dia, son per darla al signor Duca, se Sua Eccellenza non glie le dà lei, chè in qualunque modo vogliono esser pagati.

Or ora ho inteso che il Capitano Marcone ha anche una piccata pur nella coscia; però si sta così. E in buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima mi raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli ıx di aprile 1541, ore xxı.

Il segretario Conciano è capitato qui e partito mezza ora fa alla volta del signor Ascanio.

### XIX.

## Al medesimo.

Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Signore Osservandissimo. E ieri che venimmo ad alloggiare qui su la collina del Piglio, fu fatta un'altra grossa scaramuccia, la quale durò ben tre ore: se però scaramuccia si può chiamare, non essendo usciti quelli di dentro, se non a otto o dieci per volta, e tanto lontani dalle

<sup>-</sup> ne segui quel che la Santità Vostra haverà inteso, certo con molto

<sup>·</sup> danno degl' inimici, ch' io credo perdessero in quel di delli meglio che

<sup>-</sup> havessero, et di conditione per soldati. Hun cercuto continuo con tutta

<sup>·</sup> la forza dell'artiglieria loro, che sono quattro pezzi grossi, farmi dis-

<sup>loggiare: il che, come che siamo in suo servizio per la giustitia, non
è piaciuto a Dio. Anzi ci semo firmati e di ripari e di core di sorte,</sup> 

<sup>-</sup> che semo in questo alloggiamento per combattere con sei milia huomini,

<sup>•</sup> e tenemo loro che da questa banda non possono uscir una picca fuor

e tenemo loro che da questa banda non possono uscir una picca fu
 della Porta.
 (R.)

mura quanto bastava a invitare i nostri e tirargli nella strada, e poi farli sparare addosso dalle mura venticinque o trenta botte a un tempo fra archibugi, moschetti e altri pezzi d'artiglieria, ritirandosi loro sotto un baloardo che hanno da questa banda, d'onde fioccava l'artiglieria, di modo che fu lor facil cosa ammazzare alquanti de'nostri, e ferirne medesimamente, li quali s'erano tanto riscaldati nel combattere che non si potevano ritenere.

Son morti tre Perugini, e quattro feriti della compagnia del capitano Ascanio, e ferito il capitano Cesare Perugino lancia spezzata del signor Alessandro. Son feriti anche molti d'una bella compagnia di Fiorentini venuti nuovamente al Campo. Però da qui avanti s'averà avvertenza che non potranno così a lor modo correr a simili fazioni più ardite che considerate.

Nel rimandare i muli all'altro alloggiamento per le bagaglie, i mulattieri per iscortare il cammino andorno tanto sotto Paliano che furono lor tolti da quelli di dentro tredici muli. Vederò se si potranno riscattare, però alle spese della Camera, perchè, se bene è stato per difetto de'mulattieri, essi si scusano che fu loro ordinato di far quella strada.

Siamo qui non ben risoluti ancora, se abbiamo a fare la terza divisione per porre su la collina d'Anagni il capitano Alessandro da Terni, il quale giunse ieri in Campo con le genti di Rocca di Papa. S'attenderà a fare un gagliardo cavaliere alla fronte del nostro Campo, il quale è posto nella costa della collina del Piglio verso il piano d'Anagni, e secondo che vederemo andar le cose, così ci governaremo.

L'altra notte fu ferito a San Piero il capitano Longino d'un sasso per una cannonata che dette nel muro della Chiesa, dove quelli di dentro tirano spesso, sì co-

me fanno anche dalla banda nostra. E in buona grazia di V. S. Reverendissima mi raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli xi di aprile 1541.

#### XX.

## A Messer Giovanni Riccio.'

Reverendo Signore messer Giovanni. Ho visto quanto Vostra Signoria mi scrive per la sua de' x. E circa l'errore, che la dice creder ch'io pigli, a dir che Vostra Signoria abbia mandato qua gente a vender il pane, io le rispondo ch'io non so già che Vostra Signoria particolarmente abbia mandato nessuno a questo effetto, ma io so ben che Monsignor Reverendissimo Camerlingo per una sua (se ben mi ricordo) di XXVII del passato, mi scrisse che mandava a questa cura particolare messer Pietro Bini, Alessandro Bongiovanni e Achille Bonfio, li quali vennero da lì a tre giorni e presero questo assunto, e l'han continuato insino a qui. È vero che essendosi partito quello Alessandro Bongiovanni per esser, come lui disse, ammalato, e vedendo che gli altri due non potevano supplire, gli aggiunsi per compagni Sciarra e un altro palafreniere di Nostro Signore, li quali, o perchè li rincresca il disagio, e lo stare qui all'acqua e al vento, e a molti altri incomodi che ci sono comuni a tutti, o pur che invero dubitino, come dicono, di non averci a rifare del loro per il pane,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giovanni Riccio, di cui ho parlato in altra nota, era in quest'anno Maggiordomo del Cardinal Farnese. Così è qualificato in una lettera, che ho sott'occhio, di Giambattista Galletti, scritta da Cesena il 23 marzo 1541. (R.)

che fra i pezzi e fragmenti, e fra quel che può loro esser defraudato, va a male, hanno da molti dì in qua continuamente ricusato di voler più questo carico addosso, dolendosi e lamentandosi che non ci voglion ruinar sotto, e dicendo che se ne vogliono ad ogni modo tornare a Roma. Io con buone e dolci parole gli ho trattenuti e trattengo ancora; ma perchè mi dicono non essere stati mandati qua a questo effetto, e che insomma se ne voglion tornare, e levarsi da dosso questa soma, non vedendo come potergli sforzare altrimenti, mi son ridotto a pregarli che voglino restare anche per tre giorni, che finiranno per tutto giovedì; chè allora si sarà provisto al bisogno, e potransene andare. Il che ho fatto sperando, o che di costà si abbino a deputare altri in luogo loro, o vero che per lettere di Monsignor Reverendissimo Farnese sia lor comandato a continuare l'assunto. Sì che io prego Vostra Signoria voler far opera che si pigli l'uno de' due partiti, o veramente il terzo, che si scriva a messer P. Antonio Torelli, al quale dirittamente appartiene questa impresa, vi deputi uomini suoi, massimamente che quel Carlo Gabrielle, col quale fu fatto prima il partito di 50 scudi il mese, è uomo suo, e potrebbe deputarvi lui con altri che li paressero a sufficienza; chè io, quanto a me, non veggo che mi ci poter più fare. È vero che un Silvio da Ponte Corvo avrebbe pigliato tutto il carico sopra di sè, ma non volendo dare sicurtà, non m'è parso di concludere altramente, ancora ch'io intenda che ha qualche cosa. Basta che per aiutare questi che vendono ora, e fargli ripigliare un poco di fiato, ho fatto col signor Alessandro che per due dì i forieri delle compagnie anderanno a pigliare ognuno per la sua compagnia tante sacca di pane quante li basteranno. In questo mezzo Vostra Signoria farà scrivere a costoro in nome di Monsignor

Reverendissimo Farnese, come di sopra ho detto, comandandoli che debbano continuare e non desister da questo servizio in conto alcuno, o facci opera che vi si deputino altri, o che il Torello faccia il debito lui; e risolvendo di comandare a costoro che restino, Vostra Signoria facci nominar messer Pino, Sciarra, e Enrico, che è quell'altro palafreniere, che servono qui, e Achille Bonfio che serve a San Pietro alle genti del signor Marzio, e hanno case in l'uno e l'altro luogo. E Vostra Signoria sia contenta usar diligenza in questo come in cosa che molto importa.

Quanto al rimandar delle sacca, io ne ho risposto a Vostra Signoria quasi per tutte le mie lettere, e ora le dico il medesimo; e di più che qui ne rimangono ora pochissime, perchè, giunte che sono, si vota il pane nella stanza, e le sacca si rimandano al Torello, al quale Vostra Signoria ne dovrebbe scrivere, e farsen rendere il conto, poi che tutte passano per le sue mani.

Ho fatta la scusa che Vostra Signoria desiderava con Sua Eccellenza con quella onorata menzione, che io debbo, della diligenza e ingegno suo, non senza molto piacere e sodisfazione di Sua Eccellenza.

Jeri fur predate da quelli di Paliano trentadue bestie cariche di vettovaglia agli uomini di Segni, e quelli che le conducevano menati prigione in Paliano. E è avvenuto, perchè, essendosi deliberato di mandare il capitano Alessandro con le sue genti ad accamparsi su la collina d'Anagni sabbato a sera, fu scritto a Segni e a quell' altre terre che conducessero le vettovaglie a quella banda. Imperò sono state in questo poco pratiche, e s'han causato il male da loro stessi; perchè, non trovando il Campo dove gli era stato scritto, potevano e dovevano tornare indietro. Ma essi non solo non ferono questo, anzi, non trovando il Campo, se ne

vennero tanto avanti, che essendo veduti dalle mura non ebbero spazio di salvare le persone, non che le bestie.

Il colonello Nicola questa notte nel porre dei gabbioni fu ferito d'una archibugiata in un lombo, ma ebbe tanta ventura che appena li toccò un poco la pelle.

Ho fatto dare oggi a messer P. Antonio Torello 100 scudi a buon conto della provvisione sua, e de' suoi, avendomi lui scritto non avere un quattrino, e non poter intertenere coloro senza denari. Sì che tanto avrà più cagione di fare ora il debito suo. E a Vostra Signoria mi raccomando.

Di Campo, alli xu di aprile 1541.

### XXI.

## Al Cardinal Farnese.

Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Signore Osservandissimo. Una mezza ora fa Sua Eccellenza m'ha fatto chiamare, e, presenti molti signori, mi ha protestato che, se per tutto domani non saranno in Campo danari per tutte le compagnie che restano a esser pagate, sarà sforzata lassare l'impresa: conciosiacosachè li capitani gli han fatto intendere che non veggono come da domane in là possino più ritenere i loro soldati, li quali hanno detto loro a buona cera, non voler più servire, se a quel termine non son pagati. Mi ha parso doverlo scriver a Vostra Signoria Reverendissima perchè si degni con destro modo farne capace Sua Beatitudine, e provvedere che questo gran disordine non segua, donde, senza la vergogna manifesta, ne tornerebbe

un danno irreparabile al servizio suo. E perchè Vostra Signoria Reverendissima conosca a qualche segno che questo non è timor vano, mando a quella una lettera del Governatore di Subiaco, per la quale vederà che anche fino a quest'ora non mancano di molti e molti che sbandati si vanno con Dio dall'esercito. Però staremo con desiderio aspettando danari per tutto domane. E in buona grazia sua mi raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli xiv d'aprile 1541.

### XXII.

## Al medesimo.

Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Signore Osservandissimo. Dopo avere scritto a Vostra Signoria Reverendissima son comparse lettere sue al signor Duca, dove la avvisa Sua Eccellenza come il Benci porta otto mila scudi per pagare queste genti. Quella ha mandato subito per me, e me l'ha fatto intendere, dicendomi che questa somma non basta, e esser risoluta, sì come son risoluto anche io, se non si manda il resto, che sarà impossibile di riparare che una gran parte dell'esercito non si sbandi: chè saria, oltre la vergogna, tanto maggior danno quanto s'arebbe difficoltà maggiore a rimettere insieme soldati della virtù e qualità che son questi. Mi è parso non doverlo tacere a Vostra Signoria Reverendissima, acciocchè con la sua prudenza e destrezza si degni fare tale opera appresso Nostro Signore che, poi che questa guerra s'è incominciata, proveda che non si manchi per denari d'averne onore. E in

buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima mi raccomando.

Di Campo, alli xıv d'aprile 1541.

### XXIII.

Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Jeri si ragionò e discorse lungamente fra Sua Eccellenza e questi signori sopra quel che potesse fare il signore Ascanio con le sue genti verso Roma, dove va spargendo la voce di voler andare solo per divertirci dalla impresa di Paliano, e pascer di questa vana speranza quelli di dentro: i quali non pare che si possano tener molto tempo avendo pochissima munizione di farina. E in ultimo fu risoluto di mandare, come poco di poi furono mandate, quattro compagnie di fanti a Ciciliano e Anticoli per impatronirsi prima di quello e poi di questo: e quando il signore Ascanio pigliasse la volta di Roma, unirsi con quella di Tivoli e andargli alla coda, e non gli lassar fare cosa che disegnasse. E oltre ciò fu deliberato che lunedì, che sarà domane, lassando qui sette bande, col resto dell'esercito si dovesse marciare alla volta del signore Ascanio. Oggi poi, mentre s'aspetta nuova di quel che han fatto le quattro compagnie mandate a Ciciliano e Anticoli, s'è ritornato di nuovo a consultare se sia meglio, come ieri fu risoluto, d'andare alla volta del signore Ascanio, o pur con nuovo consiglio rimanersi qui. E fino a ora pare che si concluda per più ragioni che sia più utile il restare che l'andare, massimamente che non s'intende che per ancora il signore Ascanio abbia insieme più di 600 fanti,

e io particolarmente ho questo avviso. E andandolo noi ad affrontare, per quello effetto secreto, che sa la Santità Vostra, difficilmente ne potremmo venire a capo: perchè lui in tal caso o si fermarebbe in quel luogo, sentendolo forte, dove noi non avendo artiglieria nè vettovaglie non ci potremmo fermare, o si ritirarebbe indentro, dove noi nol potremmo nè dovremmo seguitare. E in l'uno e in l'altro caso saremmo sforzati tornare indietro non senza qualche perdita di riputazione; e di quel più ch'io lasso nella prudente considerazione della Beatitudine Vostra. E oltra questo vedendosi partire il Capitano generale, si daria facilmente a credere a questi di Paliano che il signore Ascanio fusse ingrossato grandemente, di modo che portaremmo pericolo che, pigliando animo sopra la speranza del soccorso, fraudasser noi della nostra d'acquistar quel luogo così presto, e s'arrisigassero d'uscir fuori, e potessero fare qualche notabil danno a l'uno di questi due Campi; perchè ancora che l'uno e l'altro sia ben fortificato, e quel del signor Marzio anco più di questo, nondimeno per la vicinità che è da loro alla terra e per non si poter troppo ben soccorrere l'un l'altro con tutta la via che per forza di picconi ci s'è fatta, non sarebbe forse impossibile che una simile impresa potesse loro riuscire: massimamente non si possendo lasciare in tutti due questi Campi più che 15 bandiere, che farieno un numero di 2 mila e 500 fanti, e non li 4 mila come la Santità Vostra prudentissimamente ricorda; bisognando il resto condurre con noi, e parte lassarne alla guardia di qualche luogo.

Il signore Ascanio per ogni via cerca di farci penetrare, che vuol venire alla volta di Roma per insino a mandar messi alle terre suddite alla Santità Vostra per intendere se sono amiche o nemiche; e essendo amiche che li preparino vettovaglie per la via di Roma. E di queste voci ha mandato studiosamente a Subiaco e altri luoghi. Il che pare assai evidente segno che nol faccia ad altro effetto, come di sopra ho detto, che per divertirci dalla impresa di Paliano, per aver poi modo di soccorrerlo più facilmente di farine, danari, o d'altro. Io potrei creder più tosto ogni altra cosa che questo fusse suo disegno. Ma quando pur fusse, la Beatitudine Vostra stia sicurissima che se ne pentirebbe ben presto; perchè oltra le quattro compagnie mandate a Ciciliano, che con quella di Tivoli sarieno atte a opporsegli, avremmo tempo anche noi d'andargli addosso, e ragionevolmente ruinarlo con non molta difficoltà.

Per tutte queste cose pare che la vera sia di fare la punta qui, e stringer Paliano, dal quale, stringendolo gagliardamente, se non da tre, almeno da due bande, come s'è cominciato, non possiamo sperar se non bene. È vero che quando s'intendesse in effetto che il signore Ascanio ingrossasse in Campagna, allora ci risolveremmo d'andare alla volta sua: e com'io spero non li giovarieno i tanti suoi fanti comandati, nè anche gli altri che non sarieno a paragon de'nostri. E quantunque il signore Antonello abbia, come si dice, avuto gran quantità di danari per far genti, il che però difficilmente crediamo, non avrà commodità di metterle insieme, nè saranno di quella bontà e di quel numero che converebbe al bisogno suo. E alla Beatitudine Vostra bacio i santissimi piedi.

Dal Campo, alii xvu d'aprile 1541.

### XXIV.

### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Le quattro compagnie che si mandorno ierisera alla volta di Ciciliano non poterono giungere prima che questa mattina all'alba: combatterono la terra, e ne pigliorno una parte, dove fur feriti alcuni de'nostri, e particolarmente il signor Luca fratello del signore Sforza; ma essendo giunti a un ridutto della terra diviso dall'altro. quasi come una fortezza, e non arrivando le scale portate alle mura a gran pezzo, non lo poterono prendere. E nondimeno deliberavano di star lì tutto il dì, e anche questa notte: ma vedendo al fine esser l'impresa molto difficile, tornorono a Santo Vito. Si è mandato loro il signore Jacomo Zambeccaro, per esser pratico e interessato nel paese, con una compagnia di fanti che era a Genazzano, con animo di mettersi in Arsoli, e di lì veder poi di cacciarsi in qualcuna di quelle altre terre, per potersi opporre al signore Ascanio, il quale s'è inteso questa sera esser venuto a Roviano, ancorchè per un altro avviso, ch'io mando a quella, la Santità Vostra potrà vedere il contrario col raffronto dell'avviso, che io ho, che il signore Ascanio non si trova in esser più che 600 fanti. E bisognando s'è dato or-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In una scheda unita a questa lettera si legge: • Avvisi di Subiaco » de' 17 di aprile. In Roviano son le genti del signore Ascanio, et non pas-

<sup>\*</sup> sano 600 fanti, et certi cavalli, che stanno in Arsoli, poca cosa. Il signor

<sup>·</sup> s' è ritirato in Auricola, et là sta la persona sua, et non altri, con pochi

<sup>-</sup> de' servitori. S' aspetta il signore Antonello et lo capitano Guido con

<sup>•</sup> genti, ma fino ad hora non se ne vede niente; et in Arsoli non ci è nis-

<sup>·</sup> suno, nè manco init contadi : pur questa sera tornerà il messo da Ta-

gliacozzi. • (R.)

dine che anche la compagnia di Tivoli vada a congiungersi con quelle, e così verranno a esser sei. Il signore Ascanio, essendo vero che sia a Roviano, ha mostrato molta debolezza, non avendo soccorsa una terra sua che si teneva, massimamente non vi essendo più che quattro compagnie delle nostre. E le bacio i santissimi piedi.

Dal Campo, alli xvii d'aprile 1541, ore due di notte.

#### XXV.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Ancora che le genti, che si mandorno a Ciciliano e che ora si trovano a Sambuci, fussero a sufficienza per impedire i disegni del signore Ascanio, e fare tutti quei buoni effetti che potesse lor presentare l'occasione, nondimeno Sua Eccellenza con questi signori con maturo consiglio hanno oggi risoluto, per farle anche più gagliarde, mandarvi due altre compagnie da vantaggio. E s'è dato ordine che vadino a quel campo le vettovaglie per la via di Tivoli e di Sant'Angelo, Castello di Madama. E quando si sentisse che il signore Ascanio ingrossasse da dovero, che per anco non s'intende, non si mancherà di fare tutte quelle provvisioni che saran necessarie, non solo per ostargli, ma per opprimerlo.

Ieri uscirno di Ciciliano non so quanti archibugieri delli 250 o 300 che il signore Ascanio vi mandò, e vennero a scaramucciare con li nostri, che andavano verso Sambuci, dove ne fur feriti alcuni dall'una banda e dall'altra, e de' nostri fra gli altri il conte Lionetto. S'è ritratto che li 3000 ducati, che si disse questi giorni esser entrati in Paliano, non sono stati più che mille. E perchè questi non bastano a pagare e tener contenti li soldati che vi son dentro, e s'è inteso che il signore Ascanio ve ne dee mandare anche 1500, e degli altri di mano in mano, Sua Eccellenza ha fatto porre gli agguati in più luoghi, e ordinato che si stia con gli occhi aperti, e con ogni vigilanza per vedere di levarglili. Che se ci venisse fatto, non sarebbe senza accrescer molto la nostra speranza di poter tanto più tosto avere in mano questa terra.

Dentro s'intende che si dà il pane molto assegnatamente; che non è se non indizio che non ne son troppo ben forniti; sì come nè anche di polvere, della quale medesimamente hanno carestia: e forse per questo andranno un poco più rattenuti nel trarre.

Nella rocca v'è col Castellano circa 40 uomini della terra come lui, e nella cittadella vi son ben 20 lanzi: e intendesi che li bombardieri della rocca non son troppo sufficienti, e che hanno mandato a Segni per falegnami, per metter su quattro cannoni, che vi sono senza rote.

Nel resto mi rimetto alle lettere di Sua Eccellenza e alla relazione del Cancellier della guardia, che se ne ritorna. E Le bacio i santissimi piedi.

Dal Campo, alli xıx d'aprile 1541.

## XXVI.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Il signor Duca con questi altri signori, dopo molte con-

sulte, concludono essere espediente di porre il terzo campo intorno a Paliano, come da prima s'era disegnato. E a questo effetto deliberano di lassare in questo luogo (il quale per tutta questa notte sarà fornito di fortificare benissimo) il capitano Alessandro da Terni con sei bande, e col resto, che senza i cavalli arriverà fino due mila dugento fanti, accamparsi posdomattina su la collina d'Anagni; avendo considerato che per questa via s'assicureranno meglio le strade, e ovviarassi alle prede che del continuo si fanno da quelli di dentro, senza che vi si possa rimediare. Conciosiacosachè, e per difetto delle nostre scorte che non possono supplir per tutto, e per la difficoltà del paese, che ha molti boschi e valloni, era quasi impossibile a guardare ogni luogo. E in oltre si spaventeranno anche i nemici, vedendo non solo ritornar vani i romori di quei tanti eserciti del signore Ascanio, ma lui medesimo che volea venire avanti alla volta di Roma, ritornarsene indietro, spaventato d'assai manco gente di quella che gli potevamo mandare incontro. E dall'altra banda col terzo assedio essere stretti da noi più gagliardamente di prima. E tanto potria lor crescere questo spavento, quanto più facilmente per avventura ci potrebbe venir fatto di levar loro i denari. ch'io scrissi avanti ieri alla Santità Vostra essersi inteso che il signore Ascanio cercava di mandarvi: benchè non siamo sicuri di poterlo fare, per esser molto difficile il vietarglielo, quando il signore Ascanio ne arrisigasse una poca somma alla volta, ora in man d'un villano, e ora d'un altro.

Alessandro da Terni manderà ogni notte cento fanti a guardare questa banda di qua. Il signor Marzio farà il medesimo da quella di Genazzano e Valmontone, e noi da mezzo giorno su la mano stanca verso il signor Marzio, e verso Segni e Anagni. E per vederci con l'occhio l'un l'altro, e esser quasi contigui, saremo tanto più gagliardi e atti a soccorrerci, quando bisognasse, essendosi massimamente dato ordine di fare una strada, che s'è di già cominciata, da questo Campo al nostro, e un'altra, che si farà, dal nostro a quel del signor Marzio, come quella, e migliore, che s'è fatta da quel del signor Marzio a questo.

Il Piglio si smantellerà, e levatane quella poca vettovaglia, che v'è, s' abrugeranno le botti che vi sono, affine che se vi venissero, come potrebbe accadere, le genti de' nimici, non abbia modo da potervisi fortificare. E le nostre ch'ora vi son dentro con altre fino a tre compagnie, si fermeranno a Genazzano per guardia della munizione. E cento di loro anderanno ogni dì a Cave e Palestrina, per fare scorta alle vettovaglie che vengon da Roma.

Li nostri, che sono a Sambuci, s'interterranno quivi, stando avvertiti e vigilanti per intendere e reprimere i progressi del signore Ascanio, e potrebbe esser che venisse loro occasione di far qualche bel tratto, e anche per avventura senza artiglieria d'acquistare Ciciliano. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli xxi d'aprile 1541.

# . XXVII.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula beatorum. Avendomi scritto l'alligata, Sua Eccellenza mi ha fatto chiamare e mostratomi quel che scrive Monsignor Reverendissimo Farnese sopra la freddezza di questo assedio. E veramente, Beatissimo Padre, con tutta la infermità di Sua Eccellenza non s'è mai preterita alcuna cosa che ragionevolmente si potesse fare; e la lentezza usata in porre il terzo Campo non è proceduta da altro che dal non essere stato questo fortificato di quella sorte che è ora e che bisognava, per essere securo di poter sostenere ogni impeto. E questa fra l'altre è stata una delle ragioni che ci ferono mutar proposito questi giorni di muoverci per la volta del signore Ascanio.

S'è inteso tutti questi giorni di qualche mala contentezza delli soldati di Paliano, e di non so che questione di capitani fra loro. E un soldato che iersera n'uscì, affermando il medesimo, dice anche di più, che oggi dovevano toccare la paga, e non la toccando, che li soldati erano d'animo di non più tollerare invano, ma pensare ancor essi ai casi loro. E questo hanno anche raffermato da otto o nove soldati che, sotto pretesto di comprare scarpe, sono stati oggi al campo del

¹ Fin dai primi giorni di questa spedizione Pier Luigi Farnese era stato infermiccio; ed il Papa aveagli mandato al Campo il medico Cosimo Giacomelli. Il quale addì 4 aprile informava Sua Santità come otto giorni avanti il Duca era stato con febbre et con dolori soliti in manibus et pedibus; la qual febbre era potius per accidens quam per essentiam: per essentiam partim per stare S. E. in uno aere caliginoso et acquoso et dormire in tenda sopra la terra, et ultra con tanti fastidii corporei et mentali. Il Duca era stato curato con elisteri, dieta et cum sedantibus dolorem . . lo starò a vedere, diceva quel barbassoro, et cum encmatibus digestivis et optimo regimine combacterò con il male, ancora che habbia lo aere contrario. Le riferite parole, che diresti uscite dalla penna del Calabro Don Polipodio, valgano, o lettore, a rasserenarti l'animo attristato dalla descrizione della guerra di Paliano.

Di questo Giacomelli, Romano, che fu tra i medici di Paolo III, tien discorso il Marini nel Vol. I degli Archiatri Pontificii a facc. 371 e seguenti ove nota, fra l'altre cose, che ad un figliuolo di lui per nome Paolo Marzio il Papa fece dare addi 24 ottobre 1544 la custodia della Porta Croce (dovea dire di Santa Croce) di Parma. (R.)

signor Marzio, il quale gli ha accarezzati molto, promettendo loro, quando vogliano venire a servire, di pagarli bene. Oggi s'è poi inteso di dentro un gran tirare d'archibugi. Il che fa pensare ch'abbin tocco dinari: però non si crede che possino avere avuta la paga intera, non s'intendendo che vi sieno entrati altri dinari.

Dell'ingrossare del signore Ascanio, non abbiamo per anco cosa che ci paia di momento. E a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli xxi d'aprile 1541 a due ore di notte.

### XXVIII.

### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Con la diligenza che anco di nuovo Sua Eccellenza fa usare, perchè non entri in Paliano nè esca persona alcuna, fino a pagare i soldati che vadano ogni ora qua e là per questo effetto, s'è intercetta una lettera di mano del signore Ascanio, e subito avuta, Sua Eccellenza la manda alla Santità Vostra, la quale per essa potrà comprendere in che stato sieno le cose di quel signore, e con che debol fondamento disegni le cose grandi. Io, dopo la relazione di quel capitano Polidoro da Fossombruno, non ho mai avuta tanta speranza del successo di questo assedio, quanta n'ho ora, e tanto più quanto Sua Eccellenza s'è risoluta di fare anche un altro Campo, sì come ha scritto a Monsignore Reverendissimo Farnese, e di cinger questa terra con quello ordine ch'io scrissi alla Beatudine Vostra per la mia di 21 di aprile.

E quanto alli 130 muli presi e li 300 uomini morti, la Santità Vostra di già averà inteso che i muli non sono stati se non 38, e li morti non più di due. E sebbene la intercezione di questa lettera ci debbe esser cara, per la debolezza, per il poco consiglio, e per la meno speranza che mostra, non saria però stato fuor di proposito che la fusse capitata in mano del signor Fabio: il quale, come consapevole della verità della cosa, che è oggi mai nota a tutti, si saria potuto avvedere che li son date parole, e volger l'animo a risolver tanto più presto i casi suoi; come penso che alfine sarà costretto a fare.

Si starà vigilante il giorno e la notte, acciocchè in quei pochi giorni che il signore Ascanio piglia a doverli mandare quei dinari, che spera d'avere, no'l possa fare. E a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli u di maggio 1541 a 21 ora e messo.

## XXIX.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. La Santità Vostra avrà visto la seconda lettera del signore Ascanio mandatale ieri dalla Eccellenza del signor Duca, e per quella inteso molte cose degne di considerazione. Ora intenderà come Sua Eccellenza dopo certi avvisi di 200 fanti anco di nuovo venuti al signore Ascanio, secondo che per relazione d'una spia iersera s'intese, andava discorrendo, se fusse meglio sospender la impresa di Ciciliano. Di che la Santità Vostra sarà ragguagliata per lettere di Sua Eccellenza, sì come

anche delli ragionamenti avuti ieri col signore Alessandro Vitello, presente messer Apollonio, prima dal signore Fabio; dal signor Torquato, dal signore Antonio di Filettino e da Marcello Palone; e poi da un capitano di Fabriano, e da quel messer Federico da Marini: dove fu lor mostra e letta forte la prima lettera del signore Ascanio, non senza fare qualche operazione, secondo che si potè comprendere al parlare e a gli atti loro.

Disegnavano di mandare al signore Ascanio. Di che il signore Alessandro li lodò, richiedendoli a dover pigliar tempo dieci o dodici giorni a rendersi in evento che non fossero soccorsi. Ma non si volsero risolvere, e restò la cosa sospesa.

Dissero che la Terra non era più del signore Ascanio, ma loro, non gli avendo osservata la promessa di soccorrerli per tutto aprile.

Accennorno d'aver avuto volontà di fare eruzione, e dar sopra uno de' nostri Campi.

Mostrorno qualche debolezza d'animo, e inclinazione di cedere.

Questa notte poi ne sono usciti forse 20 fanti, i quali riferiscono che ieri furono per ammotinarsi due compagnie, le quali però furono quietate dai preghi di quei signori che dicevano aspettare certa risposta dal signore Ascanio. Sua Eccellenza pensa di far pagare questi 20 fanti, e mandarli con un tamburino a invitar gli altri a uscire, mostrando come di qua son ben trattati e pagati. E quando per questo verso se ne potessero disviare fino a due compagnie, tanto più tosto si verrebbe a causare la risoluzione di cedere, non essendo lor rimasi fino a ora più che 900.

Si giudica che il signore Ascanio sia costretto di fare una delle due cose, o mandar dentro danari, senza li quali la Terra è spacciata, o con conserto di quei di dentro venire ad assaltare alla disperata uno de' nostri Campi. Non si mancherà di star vigilante, che non possa fare nè l'uno effetto nè l'altro senza suo gran danno E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli vi maggio 1541.

#### XXX.

# A messer Giovanni.

Molto Reverendo signor messer Giovanni. La Eccellenza del signor Duca m'ha fatto intendere aver nuova che il signore Ascanio va pur ingrossando tuttavia: e perchè delibera che o questo Campo o uno di questi altri vadi alla volta sua ogni volta che si venghi accostando, o per affrontarlo, o per fermarlo, e in questo o in quel modo levare in tutto la speranza a questi di Paliano, m'ha detto che vuol qui cento muli fermi, per poter da un'ora all'altra, che si risolvesse l'andata, far caricare le vettovaglie, la munizione e l'altre cose necessarie per condurle dove bisognerà: e a questo effetto si fa ora questo spaccio. — Vostra Signoria sarà contenta farne la diligenza, e procurar che ci sieno più tosto domane che l'altro. E se bene si viene a crescere spesa a Nostro Signore, nondimeno Sua Eccellenza con questi signori si confidano che non passeran molti giorni che Sua Santità troverà che questa spesa non sarà stata mal fatta, nè inutile.

Di Paliano escono ogni di molti fanti; e per questo e per qualche ammotinamento che, per quel che da loro s'intende, potria facilmente succedere, questi signori sperano ben presto buono esito di questo assedio, cioè quanto alla terra; chè la rôcca stimano sia anche per tenersi, dopo la presa della terra, qualche tempo.

Appresso, perchè Sua Eccellenza dubita che li pagamenti dei soldati non si ritardino, m'ha commesso ch'io scriva a Vostra Signoria che li solleciti, e operi che sien qua più tosto due dì avanti che un mezzo di poi. E me le raccomando.

Di Campo sotto Paliano, alli vu di maggio 1541.

Io so ben la difficoltà che la Signoria Vostra avrà in trovar muli: imperò spero che con la diligenza e autorità sua non mancherà di questo servizio. Fra qui e Genazzano debbono esser ragionevolmente 92 o 93 muli, de' quali però aspetto questa sera la rassegna. Alli tre Campi che resteranno qui dovran bastare 30 o 32 per condurvi il pane da Genazzano con quel poco che vi verrà dalle terre vicine. A messer Pierantonio se ne lasseranno fin a 20 per l'uso de' forni, e da quello in su fin a 100 bisogneria farne la provvisione di costà.

## XXXI.

# Sanctiss. Domino Nostro PP.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Vennero ieri di Paliano due uomini con due capitani a Sua Eccellenza con li capitoli dello accordo, mostrando esser mandati dalli soldati, i quali non volendo star più sotto i capitani han preso in mano la cura della terra, che dicono esser loro, e a quella eletto 25 di loro. E perchè Sua Eccellenza manda a Vostra Beatitudine la copia de' capitoli, e scrive largamente sopra di ciò, rimettendomi alle sue lettere, non dirò

altro, se non che Sua Eccellenza va interpretando che quella elezione di 25 sia che li capitani si voglino scusare, e scaricare della resa di Paliano sopra li soldati.

Scrissi ieri in un poscritto al Monte Pulciano essersi inteso per lettere del signor Carlo Zambeccaro che Fabrizio Maramao era cinque miglia vicino d'Alatri con 500 fanti, e li mandai una lettera d'un mio di Firentino con certi avvisi simili. Di poi s'è inteso che 'l Maramao s'è risolutò nel signore Annibale, e li 500 fanti in 400, e parte d'essi comandati, i quali erano scorsi fino ad Alatri per predare e vedere di far qualche diversione de' nostri Campi da questo assedio. Per questo fu mandata ieri ad Anagni una compagnia di fanti, e iersera il signor Gio. Battista con li cavalli verso li nimici. Però mi penso che coloro avran dato volta, e si saranno andati con Dio.

In Campagna non si crede che il signore Ascanio possa far cosa che importi, se già non vi fosse trattato che non si stima, sì perchè l'abbiamo assai ben provvista, come perchè il nostro esercito di Ciciliano doverà diverter lui, e farlo pensare alle cose di là, con vittoria delle quali potria sperare non solamente la liberazione di questo assedio, ma la espugnazione di Tivoli.

S'intese che il signor Fabio e quel messer Federigo da Marino s'erano ritirati in rôcca, e che avevano dato in poter d'alcun soldato i drappi e gli argenti del signore Ascanio, i quali potevano valer circa 600 scudi, e i drappi molte migliaja, con animo che avessero pazienza fino alli XX di questo, fra il qual tempo verriano dinari.

Hanno ritirato in rôcca molte vettovaglie, manifesto segno che voglion lassar la terra, e che cominciano a fare il lor fondamento in rôcca. Si tenteranno per ogni via e con ogni sorte di premio questi XXV deputati. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli vin di maggio ore xxi, 1541.

#### XXXII.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Oggi ci son lettere del signor Gio. Battista, il quale scrive d'Alatri a Sua Eccellenza che non pensa che i nimici che son per quello intorno sieno atti a fare cosa di momento. Però che s'interterrà quivi anco qualche poco, e poi non vedendo nè sentendo altro di loro, tornerà al Campo.

Son di poi comparse lettere d'Anagni del capitano Alessandro Castaldo per le quali s'è inteso che quivi erano giunte lettere d'Aguto a domandar soccorso al signor Carlo Zambeccaro contro i nimici, che erano vicini. E che mentre si leggevano le lettere erano sopraggiunti due con nuova che di già li davano l'assalto, e erasi sentita qualche archibugiata. Qui si crede che per esser il luogo forte non averan potuto far niente, se ben non vi son dentro più che 30 archibugieri col capitano Prete da Pistoia.

Un di questo paese, a chi io fo far diligenza per intendere de gli andamenti del signore Ascanio, m'è venuto a riferire questa sera che la notte passata e l'altra son passate genti per l'Arcinazzo, che è un piano di là dal monte del Serrone due miglia lontano dal Piglio, le quali parea che si fermassero in certe selve per aspettarne dell'altre, e venir, secondo che lui può

imaginare, alla volta del Piglio. Ma non sa il numero nè la qualità, avendo lui questi avvisi da certi suoi parenti. Si son mandati de' nostri in buon numero al Piglio per intendere che cosa è, e trovandoli dargli la stretta.

Li venticinque deputati al governo di Paliano, per quel che ha riferito uno che oggi n'è uscito, fino a questa ora, non son troppo d'accordo. Sua Eccellenza fa stima che anderanno a buon cammino quattro o sei giorni, e poi verranno a manifesta rottura, non senza facilitare e accelerare la resa di questa terra. E avendoli il signor Marzio fatti tentare di renderla, han risposto che quando l'avessino a dare a nessuno, la darieno a lui; però che lor sono uomini da bene, e non son per fare se non cose onorevoli.

Oggi han mostro dalle mura drappi di seta e d'oro, e piatti d'argento, che si crede sien di quelli del signore Ascanio che fur dati loro iersera, com'io scrissi alla Santità Vostra, e oggi gli averan distribuiti fra loro.

Ci van facendo qualche danno con l'artiglieria.

Questa sera s'è sentito gran romore fra loro di questione con gridare: ammazza, ammazza.

La Santità Vostra per la lettera di Sora, che le manda Sua Eccellenza, intenderà le parole che sono uscite dagli uomini che accompagnano il Martirano, e anche di quelle che lui proprio ha detto. E a Vostra Beatitudine bacio li santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli vin di maggio 1541, a due ore di notte.

#### XXXIII.

### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Quelle genti del signor Ascanio dopo aver preso Guarcino, che era abbandonato, vennero a dar l'assalto ad Aguto, dove era il capitano Prete da Pistoia con circa 30 archibugieri, e ne furono ributtati con morte di 9 de'loro, e feriti da 25 in 30, e fra gli altri due lor capitani. In questo, volendosi essi ritirare in Anticoli, sopraggiunse con tre compagnie di cavalli il signor Gio. Battista, e andò alla volta loro. Il signor Annibale, in luogo di far faccia, si mise in fuga. Gli altri combatterono valorosamente, ma per ritrovarsi senza capi, perchè i due capitani e un sergente erano stati feriti ad Aguto, e il signor Annibale fuggito, all'ultimo fur rotti. E per quel che riferisce l'altro sergente mandato qui prigione dal signor Gio. Battista per dar pieno ragguaglio di tutto, fino alla partita se n'eran presi circa 40. Di poi son giunte altre lettere del signor Gio. Battista d'un' ora di notte, colle quali avvisa che il capitano Alesso e il capitano Cencio non erano ancor tornati da seguitare il resto che fuggiva: e che le due insegne, che s'erano salvate con circa 20 fanti erano state raggiunte da esso signor Gio. Battista e prese. De'nostri non sapeva peranco che fusse morto altri ch'un cavalleggiero da Camerino, che si stima che sia un Camillo: sì come anche non sapemo noi quanti sien morti de'loro in questa fazione, la quale è stata bella, e arrisigata.

<sup>1</sup> Alessio Lascari Paleologo. (R.)

I nimici erano circa 400, fra quali erano 250 fanti pagati, che sono usciti di Napoli a quattro e sei per volta: gli altri erano la più parte villani condotti dal signor Annibale. Dice questo sergente che il signor Antonio d'Aragona mandava 500 fanti alla discoperta con permissione del Vicerè.

Questa mattina si farà un'allegrezza in tutti quattro i nostri Campi; e se questi di Paliano non saperanno quel che si voglia dire, gli la decifreremo oggi con l'insegne prese e con una schiera di prigioni. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Paliano, alli ıx di maggio 1541, all'alba.

# XXXIV.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Li soldati di Paliano escono tuttavia, e pagansi; e come sien forniti d'uscire, Sua Eccellenza ha ordinato che si facci una nota del numero di essi, de'capitani, degli alfieri, e degli altri ofiziali, e si dia al Franciosino che si spedisce a posta per questo, e che entrino dentro allo assedio della cittadella e della rôcca sette bandiere. Non ha ancor risoluto a chi darne la cura, se ben pare che pensi sopra il capitano Alessandro da Terni.

Questa sera, o domattina, si manderanno tre o quattro insegne alla volta di Castro, e stimasi che quelli della terra, con tutto che sieno affezionati del signore Ascanio, per non avere il guasto e non perder la raccolta, senza aspettare l'artiglieria si renderanno. Della rôcca non semo così certi.

Col resto dell'esercito la Eccellenza Sua ragiona d'andare verso Roviano, Anticoli e Ciciliano per ispedirsi anche di quei luoghi, e levar più che si può di spesa la Beatitudine Vostra.

ll signor Fabio, il signor Antonio di Filettino, Clemente da Velletri con qualche altro servitore del signor Ascanio con salvacondotto di Sua Eccellenza escon fuore anche loro.

Perchè quelli deputati dissero per vero che dentro in una casa erano raccolte mille rubbia di grano, ancorchè non si creda così facilmente di tanta somma, nondimeno ho mandato un commissario con due lance spezzate di Sua Eccellenza e un uomo del signore Alessandro, perchè, se così fusse, all'entrare in Paliano sieno primi a pigliarlo e tenerlo per la Camera Apostolica, e lo difendano dalla violenza de'soldati.

#### XXXV.

## Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Non prima s'arrivò ieri sotto Ciciliano, che quelli di dentro che potevano esser circa 200, non avendo potuto impetrar da Sua Eccellenza di mandarle a parlar due

¹ Questa lettera porta segnato a tergo l'anno 1541 senza indicazione del mese e del giorno. È da ritenersi di pochi di posteriore a quella del 7 maggio, ove accennasi l'uscita, che qui dicesi continuare, di parecchi soldati da Paliano. È poi certamente anteriore al 13 maggio, giacchè vi si parla del disegno che avevano i Pontificii di muovere contro Ciciliano, Roviano ec. ove non giunsero prima di quel di, come fan fede le lettere successive. (R)

di loro, si risolvettero a rendersi, come in effetto si renderono, a discrezione. E per esser venuti così subito a ubidienza non parve alla Eccellenza del signor Duca di dover esercitare contro di loro la severità deliberata, e si contentò che fussero svaligiati. Oggi s'andrà verso Roviano, il quale dovrà fare il medesimo, se già non saran fuggiti questa notte, come più tosto si crede. E spediti questi luoghi, io stimo che la Santità Vostra s'alleggerirà delli due terzi della spesa.

Per relazione di colui che fu preso l'altra sera con lettere del signor Ascanio s'è inteso che quel messer Federigo da Marino ha dentro nella rôcca di Paliano la moglie e i figliuoli, onde ne sta con gran timore, e che fra gl'Italiani, Corsi, e Lanzi che vi sono, è di già nata discordia, e si domandano ostaggi l'un l'altro. Di modo che sì per questa diffidenza, come per l'interesse di quel messer Federigo, aggiuntovi il mancamento dell'acqua, con lo spavento che dovran prendere della resa di questi altri luoghi, io m'induco a credere che anche quella rôcca s'avrà fra pochi giorni.

Il Benci è andato questa mattina a pigliar nove mila ducati in Genazzano, e sarà qui questa sera.

Oggi si dovrà intender nuova delle cose di Castro.¹ E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Campo di Ciciliano, alli xiv di maggio 1541.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piccola terra dello Stato di Ascanio Colonna; da non confondersi colla città dello stesso nome, di cui era Duca Pier Luigi Farnese. (R.)

#### XXXVI.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. S' arrivò ieri sotto Roviano. Quelli di dentro, de' quali son capi Lanze da Tagliacozzo e Muzio da Lanciano, uscirono a scaramucciar insino al ponte, il quale è sotto la terra meno d'un tiro d'archibugio, mezzo guasto insino dall'altra volta: e non essendo ancor giunti, salvo li cavalli, lo finirono di guastare. Ma sopraggiunta la vanguardia delle fanterie, e fattolo rassettare alquanto, li nostri cominciorno a passare, e non solo li cacciarono in su, e li rimisero dentro, ma tolsero loro tutte le case che sono sotto la rôcca dalla banda di qua, la qual tirava tuttavia, però, non altro che archibugi, ancorchè al tardi si cominciò a sentire non so che moschetto, o simil pezzo che ha poi tirato questa notte molti colpi. Son morti de' nostri cinque, feriti circa 40. De' loro non si sa, sì come anche non s' ha certezza del numero della gente, se ben si stima che non arrivano a dugento.

S' è inteso che avanti ieri cascò un pezzo del muro della terra sotto la rôcca dalla banda di là verso il monte: e che ier mattina vi fu il signor Giovanni di Sciarra Colonna per farli partire: ma avendo lor risposto di voler star lì, fatto portar via gran quantità di farina, polvere e altre cose, se n'andò, sì come anche fecero gli uomini della terra con tutte le lor robe. E perchè si pensava che li soldati volesser fuggir questa notte ancor loro, fu mandato, dalla banda che va verso Arsoli, il signor Pavolo Vitello con una grossa banda di fanti con commessione di travagliarli tutta notte, sì come han fatto.

Costoro mostrano di volersi tenere, e forse che Dio lo permette per far loro purgare i peccati loro. Sua Eccellenza ha fatto questa mattina riconoscer la terra, la quale s'è tro vata assai fiacca: e con tutto che quelli di dentro abbin fatto due fianchi di qua e di là da quella caduta di muro per battere i nostri, entrati che vi fussero dentro, si torran via con la nostra artiglieria; la quale Sua Eccellenza disegna di far piantare da quella banda. Ne desideraria quattro pezzi, secondo che la Santità Vostra per le sue lettere intenderà.

Anticoli, sotto il quale siamo alloggiati, si rese subito che vi si mandò, e si conserva. E per assicurarsene Sua Eccellenza si farà dare gli ostaggi, e oggi passerà di là col resto delle genti. E alla Beatitudine Vostra bacio i santissimi piedi.

Di Campo sotto Roviano, alli xv di maggio 1542.

# XXXVII.

# Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Ieri alloggiammo sotto il Serrone, e oggi siamo entrati in Paliano, dove la Eccellenza del signor Duca non manca di fare anco di nuovo tutte le provvisioni possibili per il conquisto della rôcca; della quale s' intende essersi impadronito il capitan Salvator Corso, tolto il governo di mano a quel messer Federigo da Marini, nella timidità del quale si potea far maggior fondamento. La Santità Vostra averà veduto di che sorte sia il tufo di essa, per la mostra che il capitano Alessandro da Terni, sì com' intendo, glie n' ha mandata. Se fusse tutto in quel modo, se ne potrebbe in poco tempo

sperar buono esito per via di mine, alle quali si lavora tuttavia, e viensi tagliando un torrione della rôcca che è dalla banda di Fossa di Lupo, ancorchè delli tredici scarpellini, che dovevano venir da Roma, non ne siano arrivati se non sette, secondo che esso mi fa intendere. Le trincere son finite due giorni sono, e girano forse un quarto miglio, di maniera che cingono la cittadella e la rôcca da ogni banda, salvo da quella di Fossa di Lupo, dove per brevità di tempo non si son potute fare, forse non vi bisogneranno. S'attende a tirar su l'artiglieria, ancorchè con molta difficoltà, e di già è condotto un cannone che si pianterà questa notte. Si tira tuttavia un sagro, e appresso si tirerà un altro cannone, e domattina si potrà cominciare a batter la cittadella, la quale il capitano Alessandro spera di pigliare in pochi giorni, massimamente che da quel canto, dove si mina, dice che s' hanno a porre sopra certe case alte del borgo che è sotto la rôcca, due smerigli, i quali batteranno i nimici per ischiena; di modo che, perdute le difese, saranno sforzati abbandonare la cittadella; nella piazza della quale, presa che si sarà, si farà un cavaliere per batter la rôcca. È vero che esso capitano Alessandro dice che se quelli di dentro volessero esser uomini da bene (sì come s'è visto, e si spera altrimente), con tutte le tagliate e batterie, ci potrebbono intertener qui assai.

Le bande, che al partir nostro per Ciciliano, si lassarono qui fuora divise in tre parti, si son tirate dentro la terra, e stanno fin sotto le mura della rôcca. Il Campo della Eccellenza del signor Duca alloggia nel basso di Fossa di Lupo.

Sua Eccellenza disegna di mandare il capitano Alessandro con la sua banda e con due altre alla volta di Falvatera (con tutto che lui più volentieri saría restato

qui), con ordine che a un medesimo tempo li due pezzi d'artiglieria, che il Bergamo conduceva per Roviano, si rivoltino a quella banda, e lui medesimo gli accompagni.

Nell'esercito son forse 500 Fiorentini. È venuto non so che comandamento del lor Duca che tutti debbino ritornare. Sarà pericolo che si vadino sbandando a poco a poco. Però non so come la Eccellenza Sua e il signor Alessandro la intenderanno.

S'è inteso che il signore Ascanio ha fatto impiccare due delli 25 deputati di Paliano che gli son capitati innanzi.

Costoro si lamentano molto della polvere, e dicono che quattro libbre non fan fazione per una.

L'artiglieria della cittadella e della rôcca ammazza ogni dì qualcuno, e pur oggi n'han morti da cinque o sei. E a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Paliano, alli xxII di maggio 1551.

# XXXVIII.

### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Non s'avendo potuto adoperare li cannoni, furono tirati questa notte due quarti cannoni e posti nel palazzo che è innanzi alla cittadella. Cominciorno questa mattina innanzi dì a batterla, di modo che circa alle 12 ore parendo a questi signori che fusse fatta batteria a bastanza, per esser le mura di essa molto deboli, fu deliberato in un subito che si dovessero piantar le scale, e dar l'assalto, e così fu fatto; e veramente (per quel

che me ne viene affermato) con tanto impeto e ardore delli nostri, che Sua Eccellenza con questi signori che erano presenti ne sono restati con molta satisfazione e meraviglia: avendo veduto che con tutto che cadessero loro addosso i pezzi della muraglia interi, e due o tre volte fussero spinti delle scale, non ritornorono mai un passo indietro. Quelli di dentro si difesero un buon pezzo, e all'ultimo non potendo più stare alle difese per l'artiglieria nostra, che tuttavia senza perder tempo batteva, si ritirarono nella rôcca, e li nostri s'impatronirono della cittadella, dove ora s'attende a far le trincere e il cavalier ch'io scrissi iersera alla Santità Vostra. Son morti all'assalto de'nostri tre o quattro, e feriti assai, però più di sassate che d'altro. De'loro per anco non si sa sia morto altri che uno. È vero che s'è inteso che quelli di dentro non s'assicuravano troppo di tenerla, se ben per loro onore han voluto fare quella difesa.

Iersera mandorono per voler parlare col signor Gio. Battista Savelli, il quale è ora con essi. Se prima che si spedisca questo spaccio si saranno distaccati, non mancarò di fare intendere alla Santità Vostra quel che averan ragionato. E le bacio i santissimi piedi.

Di Paliano, alli xxiii maggio 1541 alle 15 ore.

Il signor Gio. Battista ch' è tornato dal parlamento, riferisce avergli ritrovati molto fiacchi, e secondo che gli è parso, come disposti a rendersi: e se non che il capitano Salvatore ha riconosciuto messer Apollonio, che era presente, averiano anche parlato più liberamente. Ha loro ricordato che tutte le fortezze del signore Ascanio sono state prese, e le genti svaligiate e disperse, nè vi restano altri che loro, i quali veggono la rôcca di dentro, come noi che siamo 8 mila fanti

la vediamo di fuora. Sì che pensino di risolversi a tempo, che il suo aiuto appresso di Sua Eccellenza possa lor valere. E in effetto il signor Gio. Battista ha detto a me, come a me, sperare che doman da sera la rôcca sarà nostra. Io ne scrivo forse più largamente di quel che farà la Eccellenza Sua. Tuttavia non ho voluto tacere alla Santità Vostra quel ch'io n'ho inteso, e quel ch'io ne spero. Quella poi con la prudenza sua ne crederà quel che le parerà più riuscibile. Sua Eccellenza desideraría bene che fusse a ordine quello scudo per soldato di quelli che sono su lo scortare della paga, e io stimarei che fusse molto a proposito, dubitando che senza, non seguisse qualche disordine nello sbandare delle genti, che s'averanno a licenziare.

A ore 16 1/2.

#### XXXIX.

#### Al medesimo.

Beatissime Pater, post pedum oscula sanctorum. Essendo io questa mattina col signor Giovan Battista Savelli, venne un tamburino della rôcca a pregarlo da parte di messer Federico da Marini che fusse contento d'andare fino alla rôcca, o veramente che lui saria uscito fuora per parlargli. Sua Signoria, dopo essere stata dalla Eccellenza del signor Duca, è andata con messer Apollonio in compagnia, e sono stati a parlamento con esso nel palazzo ch'è innanzi alla cittadella, dove lui è venuto. E il suo parlare è stato in questa maniera: che li soldati di dentro avendo cominciato a partir fra loro i drappi e l'argento, bravano, e quanto a loro, dicono di volersi tenere. Però, che lui venga, e parli, e

facci accordo onorevole. E esso messer Federigo, il quale non potria mostrare maggior timidità, dice accorgersi bene che essi parlano in quel modo, per poter poi riversare la colpa della resa della rôcca sopra di lui. Domandava termine 15 giorni: ma il signor Giovan Battista rispose che la concessione di tanto tempo era fuor della mente della Eccellenza Sua: però che lui poteva andare a mettere in scritto quel che voleva, e mandarlo. E con questa risoluzione se ne tornò in rôcca.

Per tutto questo non si manca di far tutte le provvisioni per istringerla quanto più si può: e questa mattina si è comandato che tutti i soldati portino una fascina per uno, come han fatto e fanno tuttavia, per alzar i bastioni e le trincere nella cittadella; dove penso che questa notte si potrà piantare parte dell'artiglieria per cominciare a batter la rôcca, la quale, con tutto che messer Federigo abbia detto esser forte, a noi pare il contrario, per vedersi di fuora mal fiancheggiata. Led a Vostra Beatitudine bacio i santissimi piedi.

Di Paliano, alli xxiv di maggio, a ore 17.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anche la rôcca si arrese due giorni dopo, e ne abbiamo la prova nella segnente lettera originale nel *Carteggio Farnese*, colla quale il Duca di Castro ne porgeva a Sua Santità la lieta nevella.

<sup>·</sup> Padre Santo.

Dopoi quanto deve aver riferito a Vostra Beatitudine Apollonio, che parti di qua ieri circa alle 3 ore di notte, della dedizione che aveano risoluto di fare a discrezione nostra quei della rocca, questa mattina a un'ora di giorno vi ho mandato il signor Alessandro Vitelli, e il sig. Gio. Battista Savello, al comparire dei quali, il castellano è uscito fuori subito a portare le chiavi, e fatto similmente uscire tutti quei fanti che v'erano, che poteano essere da 70 sotto condotta del capitano Salvatore Corso e d'Antonio de Marini, li quali si drizzarono col castellano verso Subiaco, o dove lor parerà. Dentro son entrati il signor Alessandro Vitelli con tanti compagni che bastano, ed alcuni miei

con uno del Commissario a descrivere tutte le robe che ci sono di-

- stintamente. Ho commesso che advertino alle robe di Chiesa, e se ne
- trovano, le pongano da parte e si servino, secondo mi scrive il Car-
- dinale esser mente di Vostra Beatitudine. Aspettiamo di ora in ora
- l'avviso o della dedizione o della espugnazione di Falvatera, che per quanto intendo, non è cosa da potersi tener molto all'incontro della
- artiglieria nostra, che per tutto ieri vi doveva esser giunta. E d'ogni
- \* artigiteria nostra, che per tutto ieri vi doveva esser giunta. E u ogni
- · successo Vostra Santità sarà subito ragguagliata. Alla quale bacio umil-
- mente li santissimi piedi. -
  - Di Paliano, alli xxvi di maggio MDXLI.
- P. L. FARNESE. .

La lotta ineguale che Ascanio Colonna ostinatamente sostenne contro le armi della Chiesa era al tutto finita a'29 di maggio, sotto il qual giorno abbiamo nel mentovato *Carteggio* una minuta di lettera del Cardinal Farnese al Vescovo dell'Aquila colle parole qui appresso:

- · In ricompensa delli avvisi che V. S. mi da di cose particolari io
- non so che scriverle, per ciò che qui (in Roma) non vi è cosa di nuovo
- degna di lei dopo la totale espugnazione dello stato del signor Ascanio
- etiam con Paliano e la Rocca; quale ultimamente vedendosi stretta, e
- presa la cittadella per forza, si è data a discrezione, in esecuzione
- della giustizia e esempio di chi pensasse voler fare ingiuria a questa
- · Santa Sede, e a Sua Santità. · (R)



# GOVERNO DELLA MARCA.

#### I.

#### Al Cardinal Farnese.

Venuto in questa Provincia,<sup>1</sup> l'ho trovata (per dire il vero) in disordine. Per non mancar del debito mio, attenderò a fare il meglio che potrò. Fui a Tolentino, dove non solo ritrovai odii ed inimicizie particolari, ma

#### · Al Tesoriere della Marca:

- Il Vescovo di Fossombrone viene al governo di cotesta Provincia,
   al quale Nostro Signore lo ha deputato, et per conto della sua prov-
- visione, acciocche non vi si habbia a dubitare sopra, Sua Santità ha
- voluto ch'io vi scriva questa, et vi dica per sua parte che la detta
- provvisione ha da esser di cento scudi il mese fermi ec., computati
- · in questo modo, cioè che voi rivediate il conto mese per mese di
- quanto havrà renduto la Cancelleria del Governatore, et lasciatogli quella
- somma che troverete, qualunque ella si sia insino a cento, vi aggiu-
- · gniate voi il resto che mancasse insino alla somma predetta a conto della
- » provvisione ch'è solita pagarsi al Legato: tanto che, renda la Cancel·
- leria quel che si voglia, il Governatore abbia ogni mese nè più nè manco
- · di cento scudi; perchè così è la mente di Sua Santità, la quale esse-
- guirete. Et state sano.
  - Da Roma, alli un di luglio 1541. (R.)

¹ Cioè della Marca, della quale era stato eletto Governatore. Egli avea ricevuta dal Pontefice questa nuova destinazione sui primi di luglio del 1541; in prova di che riferisco una lettera del Card. Farnese, della quale rinvenni la minuta nel Carteggio Farnesiano.

ancora certa divisione che potria partorire col tempo qualche malo effetto. Avendo poi inteso qui da più persone il pessimo stato delle cose d'Iesi, e massimamente dai loro ambasciatori che pregando mi facevano istanza ch'io mi trasferissi fin là, ancorchè i tempi fussero strani e quella aria cattivissima, nondimeno, conoscendo la necessità della cosa, vi sono stato, e v'ho fatto quel che la Signoria Vostra Reverendissima intenderà da messer Anibale Caro, <sup>1</sup> al quale scrivo diffusamente e di questo e d'altre cose, perchè ne la ragguagli, volendo pigliar questo fastidio.

Nelle cose del Pallantero, per non essere imputato nè da questi nè da quelli d'averci fatto nè ben nè male, ho ordinato che tutto si faccia per mano di notaio: è vero che ho intanto lasciato fare agli instigatori, fra i quali è messer Ottavio Ferro, che fu già Auditore del Governatore di Roma, che mi par quasi averci messo della coscienza. Come l'esame sarà finito, si manderà, e Sua Santità ne farà poi il piacer suo. E in buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando.

Da Macerata, alli xvi di luglio 1544.

## П.

# Al medesimo.

Illustrissimo e Reverendissimo Signor mio Signore Osservandissimo. Io ho detto al Tesoriere qui che mandi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Son note a tutti le intime relazioni che passavano tra l'Autore di queste lettere ed il Caro, il quale circa appunto a que'di andava vagheggiando il pensiero di abbandonare l'ingrato servigio di monsignor Gaddi per darsi a quello del suo benevolo Guidiccioni. (R)

a pigliar le ricolte de' Brancadori su quel di Fermo, sì come è il dovere, e sì come anche credo esser mente di Nostro Signore, che me ne parlò. E perchè ci potrebbe per avventura nascere qualche difficoltà nell'esigerle, ritrovandosi i Brancadori vicini (com'intendo) alli confini del Regno, io non mancarò di scrivere una lettera al Ruffo, Governatore dello Stato di Fermo, che mandi fino a 60 o 70 fanti a farli spalle; se lo farà no 'l so. Sarebbe espediente, anzi necessario che Sua Santità operasse col Vice Re di Napoli, che li Brancadori, che s'intertengono con qualche fante in Atri, in Monte Pagano, in Tortoreto, in Julia, Colonnella, Selvano e Teramo non potessero stare in quei luoghi: perciocchè, standovi, non solo potriano dar disturbo al pigliar queste ricolte, ma anche, essendo Fermo una terraccia poco forte, entrarvi dentro una notte e far del male, ancorchè la parte par che stia sicura e non ne dubiti. E in buona grazia di Vostra Signoria Reverendissima umilissimamente mi raccomando.

Da Macerata, alli xvı di luglio 1541.

# Ш.

# Alla signora Cammilla Parisiana.

L'astringer ch'io fo Marino de' Beneducci e Matteo Rutiloni, non è, perchè a me siano stati dipinti per altro che per quel che Vostra Signoria m'afferma; ma solo perchè, avendo gli avversari dato la sicurtà, alla quale io gli ho costretti per la pace e tranquillità di quella terra, è anche conveniente e ragionevole che essi parimente la diano. E se Vostra Signoria è quella

giusta e real gentildonna che io la tengo, la domanderà giustizia, e non rigorosità; avendogli io prima amorevolmente confortati e pregati a far quello, a che son tenuti e per debito e per ubbidienza. E me le raccomando.

Da Macerata.

#### IV.

# Al signor colonnello Pio, luogotenente di Nostro Signore in Ancona.

Due lettere ho avute da Vostra Signoria Illustrissima; l'una in raccomandazione delli servitori e suoi e del Reverendissimo signor Cardinale suo figliuolo: l'altra del conte Marcantonio Manfredi. Egli è vero, come ella può sapere meglio di me, che i luoghi in questa provincia sono scarsi, ed io n'ho da provvedere a molte persone raccomandatemi ed a bocca e per lettere dal Reverendissimo signor Cardinale Farnese, dall'Eccellenza del signor Duca di Castro e del Duca di Camerino. Imperò io mi porterò in modo, che Vostra Signoria Illustrissima ed il Cardinale ancora potranno conoscere chiaramente il rispetto che s'averà a loro, ed il desiderio insieme di servirli. Al conte Marcantonio Manfredi, e per la miseria dello stato suo degna veramente di compassione, e per la raccomandazione non meno efficace che amorevole di Vostra Signoria Illustrissima, presterò sempre volentieri il favore e l'aiuto mio: e siccome all'andar suo a Roma per lettere lo raccomandai, così non pretermetterò mai cosa alcuna, che io

possa fare in beneficio suo. Ed in buona grazia di Vostra Signoria Illustrissima mi raccomando.

Da Macerata.

#### V.

#### Al conte Lodovico Morello.

Quanto meno bisognava che voi con lettere mi faceste fede della benevolenza ed amorevolezza vostra verso di me, non ne essendo io mai stato in dubbio, tanto mi si fa ora più cara la memoria che ne fate: vedendo io manifestamente crescere in voi di pari l'amore e la cortesia. Nella quale siccome io confesso da voi essere vinto, così voglio che voi crediate nell'altro esser superato da me. E questo mostrerò io ogni volta ed in ogni occasione che potrò farlo, senza esser ricerco. Vi ringrazio molto dell'onorata menzione, che v'è piaciuto fare di me in quella orazione vostra: ma molto più ve ne ringrazierò, se alla prima cortesia aggiungerete la seconda, mandandomi la copia d'essa. Io son qua desideroso di far piacere a voi ed a tutti i Forlivesi, de' quali sono amorevole e geloso, non meno che se fossero miei compatriotti o fratelli. E mi raccomando.

Da Macerata, alli xviii di luglio 1541.



# LETTERE

DI DIVERSI

# A MONSIGNOR GIOVANNI GUIDICCIONI.

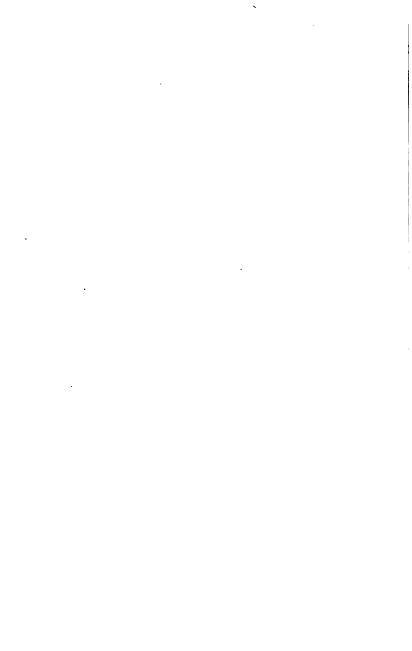

# LETTERE

DI DIVERSI

# A MONSIGNOR GIOVANNI GUIDICCIONI.

### DI LUIGI ALAMANNI. '

Io ho scritto un' altra volta a Vostra Signoria di poi che partì; <sup>2</sup> e ora ho voluto di nuovo scriverle questa, non per altro, se non perchè serva di un memoriale per quelli gentiluomini di Cesena, M. Antonio Veterani, e M. Jacopo Buccio, dei quali in nome di Monsignore Reverendissimo e Illustrissimo di Ferrara io parlai così caldamente raccomandandogli a lei, e ne lasciai memoria. E non mi parendo avere a pieno satisfatto a M. Antonio Veterano, del quale per mille cagioni son più servitore che di me stesso, voglio ora con questa in mio nome supplicar a Vostra Signoria, che le piaccia per amor mio di far qualche cosa per lor vantaggio, di quello che prima aveva disegnato; e con la sua infallibil cortesia far conoscer loro ch' io sono favorito ser-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sta in originale nell' archivio Guidiccioni, e fu pubblicata la prima volta nella occasione delle Nozze Riccomanni-Fineschi. Torino, 1863-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alla lettera qui accennata ed a questa sono responsive le lettere del Guidiccioni ai numeri XXV e XXXII, Presidenza di Romagna.

vitore di Vostra Signoria, e desideroso di far servizio a ciascuno di essi. E le prometto che le ne avrò tanta obbligazione, quanto di cosa ch' ora mi possa accadere. E parendomi col pregar soverchio offender la sua cortesia, farò fine. Di nuovo non ho che dirle, se non che domani si parla di X cardinali, e il vostro zio tra' primi.

Qui arrivò ieri Carpi molto in fretta; stamani mangiò col Papa, e è cavalcato con la valigia di Farnese, secondo che mi è stato detto. Non ho ancora parlato a Sua Signoria Reverendissima. Il cardinal di Ferrara si raccomanda molto a Vostra Signoria, e è più suo che mai.

Ed io, baciando le mani di Vostra Signoria, prego Dio che la cantenti.

Di Roma, il giorno xv: dicembre 1539.

#### DI ANNIBAL CARO.

## I. 1

# A Monsignor Guidiccioni Presidente di Romagna.

A ore 19 giunsero le celate al castello di Savignano, e subito entrarono nel borgo davanti. I Savignanesi usciron fuori gagliardamente, e i cavalli attaccando la mischia con loro, gli rimisero dentro con ferite e forse morte di due o tre di loro. Giunsero poi i fanti nostri

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa e le seguenti fino alla V si riferiscono alla Presidenza di Romagna e si collegano strettamente con quelle.

Stanno fra le lettere inedite del Caro pubblicate da Pietro Mazzucchelli. Milano, Pogliani, 1827, tomo I, da p. 55 a 67.

in su le 20 ore, e secondo che arrivavano a la sfilata entravano nella scaramuccia. Di poi ingrossati e messi in battaglia, presero e tennero il borgo, donde le eelate per più sicurezza s' erano di già ritirate. E altro particolare notabile non ci è stato, se non che il capitan Giovanni ha feriti due o tre di loro. Di poi che furono rimessi dentro, tirandosi da le mura è stato ferito d'un' archibugiata ne la coscia Mezzabraca. Ma finchè il capitano Bellantonio arrivava da l'altra banda di Rimini, ci parve di attaccar parlamento. Così, mandato il trombetto, si sospesero le armi, e dopo molte pratiche uscirono fuori tre de' loro, offerendo di dare il possesso del castello con queste condizioni che si perdonasse a tutti, così de l'ultima ribellione, come d'ogni altra cosa, che si salvasse loro l'avere, e che non entrassero dentro tutti i soldati, e che si servassero loro le promissioni altre volte fatte. Rispondemmo che l'avere si salverebbe, si liberarebbero i prigioni, e che quelli di dentro che stavano sospetti de'nemici di fuori s'assicurerebbero; e domandandone sicurezza ancora da la corte. dicemmo che non eravamo quivi per far giustizia, nè manco avevamo in commessione da Vostra Signoria Reverendissima d'altro che di pigliare il possesso, e questo volevamo libero senza altri patti che quelli di sopra. E perchè conoscevamo che si davano lunghezza, subito che 'l capitano Bellantonio giunse, che fu a ore 23, avendo la compagnia poco a dietro, cominciammo a stringer la cosa, presentando avanti a la porta un paio de'lor prigioni e facendosi mostra d'impiccarli, cominciarono a supplicare a quelli di dentro, e far tutti i loro atti di compassione. Nè per questo si veniva a conclusione alcuna. Onde volendosi impiccar da dovero, è parso a Bellantonio tra gli altri, per esser notte, che si soprassegga a domattina; e così si è fatto. Intanto

le provvisioni sono bonissime. Oltre agli altri fanti nostri e quelli di Rimini, avemo fatto venir da Cesena fanti e cavalli. Sonvi poi circa cento contadini di questo paese che per esser canaglia, non se ne fa più conto che tanto. L'Auditore 1 e io ci siamo ritirati con i prigioni e con i bargelli un miglio discosto a un casale de' frati di Porto, dove abbiamo consegnato a Lucchesino la munizion del pane per la compagnia nostra. Del vino hanno trovato nel borgo; e hanno fatta una grandissima mortalità di galline e d'oche, tanto comincia la guerra a incrudelire. Stanno intorno al castello con bonissimo ordine e con sentinelle, talmente che pensiamo non ne uscirà nè v'entrerà persona; e questa notte si doveranno risolvere di quello che voglion fare. Avemo inteso che la notte passata v'entrò il capitan Bragiuola con certi suoi, ma poco numero. I nostri son tutti valenti e volenterosi; bisogna ora pensare a le provvisioni perchè siamo quasi risoluti che lasceranno impiccar costoro, e le genti che vi sono non bastano a forzare il castello. Sarà necessario avere artiglieria e munizione da Cesena, e che Vostra Signoria Reverendissima spinga in qua de l'altra gente; e parendole, ordineremo che vengano da Cesena: anzi lo faremo senza aspettar altro avviso. Saria bene che Vostra Signoria mandasse lettere al governatore e castellano di quella città per l'artiglieria; e perchè la provisione de la vettovaglia di M. Domenico non sarà a bastanza, ne faremo venir domani da Cesena. Non siamo ancora fuori di speranza che questa notte i parenti de'prigioni non faccino qualche risoluzione, perchè si è mostrato loro che si dice da dovero. Avemo lassato ordine ai capitani che venendo ai patti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cioè Bernardino de' Medici più volte ricordato nelle lettere del Guidiccioni.

non assicurino i delinquenti de la vita, e del resto consentino a tutto che par loro ragionevole, palliando non dimeno la cosa, per modo che non s'avvegghino che si pensi a' capestri. Domani rappresenteremo i prigioni, e si farà tirare il collo da vero almeno a un paro di essi. Degli altri, non avendosi il possesso, s'aspetterà l'avviso di Vostra Signoria Reverendissima, la quale non doverà mancare di gagliarda provisione, e sopra tutto de l'artiglieria; chè poichè ci siamo condotti qua, bisogna pensare di averne onore. Non abbiamo scritto prima, per non avere nè loco nè modo: e ora siamo in un buco che se Vostra Signoria ci vedesse, le parrebbe che fussimo buoni soldati, perchè siamo allegri fra un monte di disagi. Con questa mandiamo Michele in poste, e parte in questo punto che siamo a ore tre, secondo che possiamo confetturare da un moccolo che ci serve per orologio. Vostra Signoria Reverendissima si degni di spacciar subito. E a lei umilmente ci raccomandiamo.

> Dal loco detto di sopra (Casale de'Frati di Porto) a li xv di febbraio 4540.

# II.

Siamo a sette ore; e tornando da veder gente, m'è parso di spedire a Vostra Signoria Reverendissima perchè nel parlare a' capitani m' ho visto intorbidare quella speranza di far calare questi villani con la paura della morte de' prigioni; però che l'uno e l'altro si sono recati in su l'onorevole di non voler esser tenuti per esecutori di giustizia, e in somma mi paiono in certo modo ammotinati. La qual cosa mi fa disperare d'ottenere il possesso con onor nostro, non essendo noi bastanti a

pigliarlo per forza, perchè altre volte hanno aspettati e ributtati quattromila cavalli del duca d'Urbino. L'intento e consiglio di essi capitani è di perdonar loro liberamente, e di salvar la roba e ogni cosa, che in questo modo offeriscono di dare il possesso. È se Vostra Signoria ha fantasia di castigarli, vorrebbero che lo facesse col tempo. E assegnano molte cagioni per mostrare che lo star qui lungamente senza poterli forzare è uno scemare di riputazione, e forze non veggono da poterli combattere; e quello con che forse si farebbero condiscendere, cioè l'appiccarne qualch' uno, non lo fanno volentieri. Vostra Signoria Reverendissima si risolva da lei, e ci dia subito avviso, perchè quanto più si sta, peggio è; e crederei che fosse bene ella scrivesse ai capitani, che se non fanno l'effetto sopraddetto non si tien servita da loro, e che arà cagione di dolersene con Nostro Signore, il che penso che sarà buono stimolo a farneli contentare. Quando no, si degni avvisare se si risolve a pigliare il possesso con le loro condizioni, che per avventura (considerando ogni cosa) sarebbe il men reo partito. Perchè senza questo (non si potendo forzare il castello, nè punire la loro disubbidienza co' capestri) ce ne torniamo con le trombe nel sacco. Truovasi poi che dentro non sono banditi, nè anco il Bragiuola. L'Auditore non è qui, nè credo che gli accada di scriver altro. A Vostra Signoria Reverendissima umilmente mi raccomando

Di Casal de' Frati di Porto, a li xv di febbraio 1540.

# III.

Questa notte a le tre, e sette ore, si scrisse a Vostra Signoria Reverendissima di quanto era occorso: siamo

a giorno e non è seguito altro. I capitani fanno instanza che i prigioni si conduchino a loro, e che si conchiuda di pigliare il possesso del Castello, salvo l'onore, e la persona, e che si perdoni a tutti, chè altrimenti non si vede che lo voglino consegnare. Perchè sebben temono de la vita de' prigioni, hanno ancora più paura de la loro. Il disegno fatto d'impiccarne qualch' uno riuscirebbe per avventura più che non credono, perchè mi pare impossibile che non gli mettesse in divisione. Ma poichè i capitani non ci vengono volentieri, par necessario che si pigli il possesso in qualche modo, se non vogliamo star qui invano, o tornarcene con poco onore. Proveremo, per non obbligar la fede della Signoria Vostra Reverendissima, che i capitani promettano loro l'osservazione de' capitoli; e se ella arà poi più una fantasia che un'altra, non mancherà tempo nè occasione di farlo. E purchè il possesso s'abbia, dolus an virtus ec. Rimandasi il Bargello di Forlì per quello che potesse avvenire, e senz' altro dire aspettiamo risoluzione da Vostra Signoria Reverendissima; a la quale umilmente ci raccomandiamo.

Da Casal di Porto, a li xvi di febbraio 1540.

#### IV.

Dopo scritto questa mattina a Vostra Signoria Reverendissima ci rappresentammo al castello, e poichè si fecero molte pratiche, e i capitani medesimi riconobbero che questi villani ci trattenevano, si lasciarono più facilmente persuadere che se n'appiccasse almeno un paio. Così condottili tutti con gridi e con lamenti, che arebbero mossi i sassi, si cominciò a far le viste di attaccarli. La qual cosa vedendo, uscirono di nuovo a parla-

mentare, e ne dettero almeno speranza; e noi abbiamo dato loro tempo fino a 22 ore. Întanto i prigioni hanno sempre percosso il castello di lamenti miserabili. A l'ultimo, non si venendo a conclusione alcuna, si mandò a far morire il primo da la banda di Rimini, sotto la porta, acciò che da le mura lo vedessero e sentissero. A costui, il quale si domanda Baldassari Marano, gittato da una finestra altissima, maravigliosamente a vista di tutt' uomo si ruppe il capestro, il quale era nuovo e appannato assai bene, e atto a simil mestiero, come s'è veduto poi per lo secondo. Parve la cosa miracolosa e mosse a compassione ognuno. Tanto che a richiesta dei capitani, e perchè il caso è degno di pietà e di considerazione, s'è tenuto vivo e non ha male alcuno, nè de la caduta, nè del capestro, il quale non gli ha pur segnata la gola. Credo che eglino si siano persuasi che questa sia stata una cosa per metter loro paura, e per questo forse non si movendo, si ordinò che s'appiccasse l'altro; sempre con tempo in mezzo di potersi risolvere; e ultimamente s'è impiccato, e questo si chiama Matteo Bertone, uno di quelli ch' erano con l'arme quando si fece l'insulto a l'Auditore. Di poi facemmo dimostrazione d'impiccare un Vincenzo de la Pinghina, persona d'assai parentato e di stima nel Castello; e condottolo a la pinta in su l'ultimo grado de la scala da la banda di Cesena, sopra un arboro presso a la porta, manco si mossero. Cosa che ci fa stizza e meraviglia insieme; che questi cani vogliano lassar così vituperosamente morire le carni loro a loro occhi veggienti. Noi per non metter tanta carne al foco, avemo ordinato che i capitani domandino di grazia tempo fino a domattina, e si è dimostrato di concederlo ad instanzia loro, con protesto che non si rendendo, s' impiccheranno l' uno dietro a l'altro. E con tutto ciò non solamente non hanno fatto

segno di commovimento, ma da le mura si sono visti tenere poco conto. In somma comincio a dubitare che per questa via faremo poco profitto, perchè dicono esser manco male che siano impiccati questi sette che tutti loro. S'è ordinato rappresentarli domattina, e per avventura ce ne verrà impiccato un altro. E questa notte si metterà foco intorno a molte case e capanne, e si tormenteranno con dare a l'arme. E se non si fa giovamento (come si dee credere), bisogna pensare o di seguir l'impresa gagliardamente (a che non veggo ordine) o di ritirarsi; e ne la ritirata s' è ordinata un'imboscata se uscissero per levar gl'impiccati. Benchè aspetteremo prima la risposta di questa per non lassar la guardia e dar loro comodità d'aver agenti o provisioni. in caso che Vostra Signoria Reverendissima si deliberasse di seguire: il che non si può fare senz' artiglieria e fanti pagati, i quali non sieno anco Romagnuoli. A che conviene grossa spesa, e tutta toccherebbe a Vostra Signoria Reverendissima, perchè abbiamo a provedere le vettovaglie ancora per gli uomini di lontano: non facendo i Rangoni cosa alcuna di quello c'hanno promesso. E perchè sia informato di tutto, quel Domenichetto ci riesce un traforellazzo, e le sue provisioni sono tutte chiacchiere, e quei suoi fanti sono carne e tangari da farne più tosto danno e vergogna in caso che bisognasse. In fino a qui la cosa è passata con onor nostro; volendosi proceder più avanti, bisogna consultarla meglio. Perchè talvolta Nostro Signore vedendo la diligenza fatta, e l'ostinazione di questi villani, potrebbe servirsene per occasione di non dare il possesso ai Rangoni, o di fare che essi faccino la spesa. Vostra Signoria Reverendissima si risolva, e commetta quanto abbiamo da fare, e intanto ci porteremo qua da buoni guerrieri. I capitani certamente meritano di esser commendati e amati da Vostra Signoria. Ma non saria se non bene, per una sua, mostrar loro che se ne tien sodisfatto. La lettera ch'ella scrive loro di questa mattina, ci è parso di non presentarla, chè già per loro medesimi s'erano disposti di far ogni cosa. Ebbesi la prima sua per Mi-chele a le 14 ore, e l'altra a le 20. Non s'è restato per questo di tener sempre pratiche, e questa sera è nata occasione d'un cugino del signor Antonello Zampesco, il quale per compassione di questi prigioni e de la ruina loro, si è offerto di far venire il signor Antonello, al quale questi Savignanesi sogliono prestar gran fede, e si rincora che sia per farne dare il possesso in ogni modo, ogni volta che se ne cavino quelli tre o quattro che per essere in maggior contumacia de la corte, tengono questa pugna in difensione de la vita loro. E per questo sta pugna in difensione de la vita loro. È per questo fare, volendo la parola di quelli di dentro, questa sera gli abbiamo data comodità che parli loro in presenza de' nostri. Aspettiamo che commissione gli danno, e quando per questa via ci succedesse, non ci parrebbe di far poco. Intanto attendemo risposta e ordine da Vostra Signoria Reverendissima, e abbiamo pane solamente per domattina.

Siamo a ore due, e mandiamo questa in diligenza a Cesena con ordine al Governatore che la mandi subito. E perchè quelli che corrono di notte sono trattenuti di molte ore per aspettare che la porta s'apra, Vostra Signoria sia servita di ordinargli che facciano tenere la posta fuori. I soldati si portano benissimo, e con trincere e bastioni hanno chiuso costoro dentro talmente, che non possono più nè uscire nè offendere. Bisognerebbe accarezzarli, e qui siamo condotti a tale con questo ser Domenichetto, che a quest'ora abbiamo a mandare la nostra vettovaglia con gli nostri uomini, perchè non ci possiamo servire pur d'un suo villano. Piglian-

dosi il possesso, saria bene a straziarlo, come egli strazia noi. In questo punto è comparsa una capitulazione che vorrebbono fare i Savignanesi. Mandasi inclusa, perchè vegga l'animo che tengono di rendersi, domandando cose che sarebbero disoneste a chiederle se noi fossimo assediati da loro.

Da Casal di Porto, a li xvi di febbraio 1540.

# IV.

Ancora che questi Savignanesi stessero così ostinati, vedendo che 'l pericolo de' prigioni era pur manifesto, e credendosi, secondo le cose che facevamo dire, e quelli apparecchi che mostravamo di fare, che l'impresa dovesse andare avanti, parte per paura, e parte per persuasion nostra, e d'altri mezzi, si sono pur risoluti a darne il possesso; e così in questo punto siamo entrati dentro onoratissimamente con quelli fanti e cavalli che abbiamo voluto. È ben vero, che per non dar lor sospetto non ci abbiamo condotto tutte le genti. Domani saremo da Vostra Signoria Reverendissima, e la ragguaglieremo distintamente di tutto il successo. Ora per lo tumulto e per l'allegria di questo popolo non abbiamo tempo di scrivere.

Di Savignano, a li xxvII di febraio 1540 a ore 24.

#### V.

Dopo che ho scritto questa mattina a Vostra Signoria Reverendissima, il signor Luigi Gaddi <sup>1</sup> ha man-

¹ Fratello del cardinale Niccolò, e di Giovanni de' Gaddi al cui servizio era il Caro. Il cardinale, vescovo di Fermo fino dal 1521, governava la sua chiesa per mezzo di un vicario, e come si apprende da questa si querelava che il Guidiccioni nella qualità di Governatore della Marca, nel cui territorio era il vescovato di Fermo, avesse esercitato atti lesivi della sua giurisdizione episcopale o de' suoi privilegi come cardinale.

dato qui in casa a Monsignore lettere e informazioni del Vicario di Fermo; e quanto a la causa de la Mandola, allega che 'l Cardinale ha privilegi amplissimi di riconoscere coi preti i delitti ancora di sangue, e gli par molto strano e insolito che Vostra Signoria abbia fatto un bando che nessuno possa pigliar possesso de' beneficii senza sua licenza, cosa che vogliono che sia mera del Vescovato, e massimamente avendo il Cardinale l'indulto. A questo ho risposto che Vostra Signoria fece il medesimo in Romagna, e che s'era fatto ancora da altri, e che il Vicelegato di Bologna, il quale è signore in Spiritualibus di quella Provincia, non vi pigliava mai possesso senza un mandato del Presidente; non per pregiudicare a l'ordinario, ma per proibire gli scandali. Anzi che l'ordinario ne riceveva favore, e allegai la fazione che fece Vostra Signoria a Lonzano, se ben mi ricordo, per mettere in possessione il Vicario di Rimini. Tuttavolta par loro cosa nuova e di pregiudizio al Vescovado. Quanto al proceder contra preti ne' criminali, non ho saputo dire altro a Monsignore, se non che non ho veduti i privilegi del Cardinale, e che in primo aspetto mi par ragionevole che 'l governatore vi si debba intromettere, atteso che i disordini de' lochi possino e sieno soliti venire così da' preti, come da gli altri, e che tutti i passati governatori hanno tenuto questo stile. A questo sopravenendo M. Gregorio Massilla ha fatto fede che'l Magalotto fece decapitare il Piovano di san Iusto, e assolvè frate Marco de la Penna, esempi che mi sono stati carissimi. Parlerò col signor Luigi e dirolli tutte queste ragioni. Monsignore è d'animo che 'l Vicario abbia sempre a convenire con Vostra Signoria, e così penso li farà scrivere; e da l'altro canto spera che Vostra Signoria favorirà in tutte le occorrenze la giurisdizione del Cardinale. A che l'esorterei, se non sapessi che per sè medesima fosse ben disposta verso tutta questa casa. Scriverolle poi quel che risolvo col signor Luigi. Intanto, parendole, può far capace de la ragione e de la buona mente sua M. Ciccon Carbone, il quale è costì procuratore del Vescovado, e ne scrive qui al signor Luigi: che se fosse possibile, avrei caro che non nascesse controversia in questa cosa. Di questa sarà apportatore M. Gregorio sopradetto, il quale mi dice che dopo che 'l Reverendissimo di Carpi non l'ha più potuto attraversare, ha ottenuto ogni cosa a suo voto: poichè la causa del suo offizio si rimette liberamente a Vostra Signoria. Intendo da altri che a Nostro Signore n'è stato parlato da tanti e tante volte, che ormai è chiarissimo de la buona ragion sua, e che ultimamente che la sua spedizione era trattenuta, venne quasi in collera con Monsignor Ardinghello, commettendoli una lettera a Vostra Signoria che la decidesse in tutto secondo che ella giudicasse a proposito. Intendesi poi da . . . . che . . . . il quale ha presa questa cosa per iscesa di testa, ne ha parlato a lungo in Concistoro con . . . . , e benchè da lui gli fosse molto replicato, dice pure che la lettera è assai più fredda che non fu la commissione. La qual lettera li riferisce il medesimo, che è stata un pezzo studiata da loro, e che con tutto ciò sarà forse in modo che Vostra Signoria lo potrà favorire giustificatamente: e quando pure ci trovasse cosa che le facesse scrupolo ad investirlo nell'officio, senza prima riferire, almeno lo potrà aiutare largamente con la relazione. Perchè Nostro Signore è chiaro de la ragion sua, sa la sua persecuzione dende viene, e l'Ardinghello medesimo con molti che me l'hanno riferito, e secondo che esso dice, con Nostro Signore ha fatto fede che l'erezione dell'ufficio moderato non è in pregiudicio de la Provincia.

Così potrà conoscer Sua Santità che Vostra Signoria non procede con rispetto di persona, e l'amico non si potrà doler di lei, perchè qui è già convinto. Vostra Signoria ha bella e giusta occasione di farsi schiavo un cortese e buon gentil uomo, il quale di tanto servizio che ha fatto a la Camera e a richiesta di esso Reverendissimo, ha ricevuto tanto danno e tanta ingratitudine. E perchè io gli sono amico e obbligato, mi sarà di sommo favore che si degni di abbracciarlo e di sovvenirlo e di consigliarlo in questa sua fortuna, e di mostrarli ch'io mi studio quanto posso di giovarli appresso di lei, ne la quale ha tutta la sua speranza, e vien con animo di rimettersi in tutto e per tutto. Con che a Vostra Signoria Reverendissima riverentemente bacio le mani.

Di Roma. . . . . 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manca la data, ma è chiaro che riferendosi al Governo della Marça non può essere che del luglio del 1541, poichè il Guidiccioni non fu eletto a tale ufficio che ai 4 di quel mese, e cessò di vivere il dì 26 dello stesso. (Vedi Disc. prelim., p. L. L.)

# TAVOLA DI VOCI E MANIERE

MERITEVOLI DI QUALCHE CONSIDERAZIONE

NEL FATTO DELLA LINGUA.

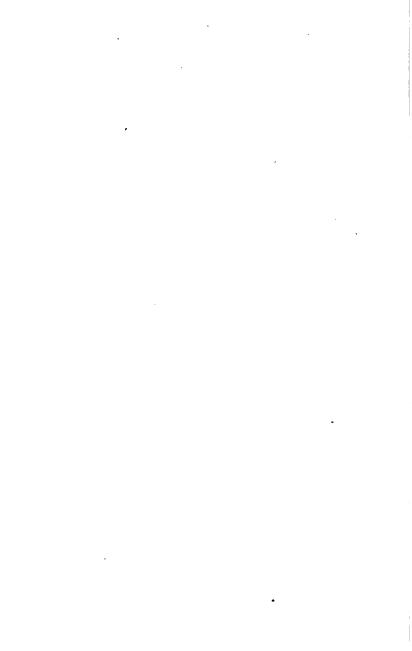

## TAVOLA DI VOCI E MANIERE

#### MERITEVOLI DI QUALCHE CONSIDERAZIONE

NEL FATTO DELLA LINGUA.

Abitazione, La terra in cui viviamo. — Tom. I, p. 187: « La morte se l'ha portato, e così passano tutte le nostre terrene speranze: e però ne conviene pensare che questa abitazione non è la nostra. »

Accomodare, Accordare. Tom. I, p. 194: « Perciocche potete pensare che non venga da non sapere fra tutte le nature degli uomini accomodare la mia. » Aggiramento, Discorso vano, inconcludente. — Tom. I, p. 202: « La quale fortificata da' bei presidii della esperienza e delle dottrine, senza le quali (l' orazione volgare) è un aggiramento vano di parole, non è dubbio ec. »

Alfabeto, Saper per alfabeto, cioè appuntino, con ogni minuta particolarità. — Tom. I, p. 95: « Non esaltano se non adulatori, e quelli che sanno per alfabeto le abitazioni, le pratiche e le qualità delle cortigiane. »

Alla discoperta, Scopertamente. - Tom. II, p. 427: « Dice questo Sergente che il signore Antonio d'Aragona mandava cinquecento fanti alla discoperta con permissione del Vicerè. » Andare alla coda, Inseguire, tener dietro. - Tom. II, p. 409: « E quando il signor Ascanio pigliasse la volta di Roma, unirsi con quella (compagnia) di Tivoli, e andargli alla coda.» Andar coperto, Usare riservatezza. — Tom. I, p. 349: « Ma così l'Imperatore, come il Papa e gli altri Principi vanno così coperti nelle loro azioni, che ec.» Andolfesco, Sorta di tassa o di tributo. - Tom. II, p. 349: «E col tassare or quello, or questo, per l'andolfesco, reggono quella terra con pericolo di qualche gran disordine. »

Appartato (avv.), Appartatamente, in disparte. — Tom. II, p. 98:

« Il ditto Vescovo dimandò di parlare appartato al signor Alessandro Vitello. »

Attaccar la rogna ad alcuno, Metterlo in fastidii. — Tom. II, p. 292: « Questi modi a me non piacciono di volermi attaccar questa rogna alle spalle. » Avere le mani astinenti, Astenersi dall' altrui. — Tom. II, p. 94: « E potrei ancora darli più frutto della collettora aven-

do le mani astinenti, e fa-

cendo ec. »

Bianco di bucato (trasl.), Al tutto netto della coscienza. — Tom. I, p. 249: «E mi tengo del convento, ancorchè non abbia poi fatta professione, e non sia così bianco di bucato come voi altri. »

Bischenco, brutto tiro. — Tom. II, p. 254: «È necessario ancora far qualche segnalata cosa contro quelli Ceroni, che sono una famiglia di molti uomini che ogni giorno ci fanno qualche bischenco.»

Il nuovo Vocabolario della Crusca di cui sono pubblicate le lettere A e B ha questa voce, ma senza esempio.

Caciotto, cacio, e forse di una data forma. — Tom. I, p. 249: « È io per incaciarli (i maccheroni) le rimetterò parecchi caciotti de' primi che mi capitano. »

Capezza, Capestro. — Tom. II, p. 393: « E non saria se non bene che la Santità Vostra per esempio degli altri il facesse castigare; e tanto più quanto Sua Eccellenza mi dice che merita una capezza. » Capisoldi, Mercede oltre Ia paga ordinaria del soldato. — Tom. II, p. 322: « Mi pareva che mi fusse tolta via questa obiezione di volermi valere del capitaniato, e de' salarj e capisoldi. »

Il Vocab. ha questa voce nel solo singolare.

Castigliano, Sorta di moneta spagnuola. — Tom. II, p. 135: « E che di una delle cinque (navi) la quale era molto ricca, s' era salvato non più che 16,000 castigliani, che sono circa 20,000 ducati. »

Cibeca, Uomo da nulla.—Tom. II, p. 229: « Perche se quella Cibeca, castellano di Rimini, ardisce di farmi resistenza, che faranno gli altri favoriti da Cardinali? »

> Comparisce ora per la prima volta questa voce nella nuova edizione del Vocabolario del cav. Manuzzi di cui non è anche compiuta la stampa, con autorità del Varchi.

Circolo, Circuito; e qui, per norma, maniera di scrivere. — Tom. I, p. 181: « Con ciò sia cosa che io reputi esser viltà lo star sempre rinchiuso nel circolo del Petrarca, e del Boccaccio: »

Colligate, Congiunte, parlando di lettere. — Tom. II, p. 263: « Quattro dì fa scrissi queste due colligate. »

Coltellessa, Coltella. — Tom. II, p. 204: « Per non uscir della metafora di Vostra Signoria Reverenda, gli foderi son tutti pieni: tuttavolta per servir lei e me in un tempo, volentieri ne caverei una coltellessa per rimettervi un coltello dell'acciaro e della tempra che ella mi dice.»

Commettere alla penna, Affidare alla penna, scrivere. —
Tom. I, p. 198: « E se bene non potremo commettere alla penna quelle cose che a bocca diremmo ec. »

Conduttura, Conducimento. —
Tom. II, p. 236: « Come mi
consta che vale sul loco, e più
la conduttura, com' è ragionevole. »

Stava senza esempio nel Voc. del Manuzzi, ed ora nella 2ª edizione lo trovo appunto con questo del Guidiccioni allegato sotto il nome di A. Caro. 3, 290.

Contumacia, per semplice Tardanza. — Tom. I, p. 257: « Intanto la prego che questa contumacia non mi sia di pregiudizio appresso di lei. »

In questo significato manca al Vocab.

Dare ricapito, Recapitare. —
Tom. II, p. 124: «Le Lettere ec.
si metteranno nel plico dell'Orator Veneto, e capiteranno
a Venezia, ove promette di ordinare che gli sia dato buon
ricapito. »

Decifratcre (verb. di Decifrare,
Dichiarare). — Tom. II, p. 144:
« L' uno mi par che sia quello
Guidiccioni. — II.

decifratore; l'altro, quel Valerio ec. »

Detenzione, Il tenere in carcere.

— Tom. II, p. 89: « Ho parlato con questi signori, e a buon proposito, della detenzione de' due fratelli de Medici nel Castello di Milano.»

> Nel Vocab. del Manuzzi è registrata la voce in questo significato, come termine legale, ma senza esempio.

Dire di bocca, Dire a voce. — Tom. I, p. 348: « Perchè Nostro Signore ha detto di bocca che alle candele vuol esser qui. »

Domini, Signori. — Tom. I, p. 249: « E per segno ch' io l'arò servita, farò che questi domini ne le mandino a Roma da far de' maccheroni. »

Dovere, per Avere obbligazione, senz' altro accompagnamento. — Tom. I, p. 45: « Ai boschi, ai vaghi prati eterno deggio, Poi che a l'ingiuste brame esiglio danno. »

Efficacie, Modi efficaci, officiosi.

— Tom. II, p. 265: « E non accade usar meco quelle efficacie che si sogliono nelle lettere a fare che io sia officiosonelle cose degli amici. »

Eruzione, Far eruzione; sboccare, uscire con impeto. —
Tom. II, p. 420: « Accennarono di avere avuto volontà di far eruzione, e dare sopra uno de' nostri campi. »

Esautorizzato, Esautorato. — Tom. II, p. 97: « Solo dirò che

il vedermi tanto esautorizzato, ha prestata occasione ec. >

Esplicatamente, Chiaramente, esplicitamente. — Tom. II, p. 159: « E perchè Sua Maestà ha commessa la risposta, la quale si è ordinata in scriptis, molto più diffusamente e più esplicatamente come si potrà vedere, io non mi stenderò più oltre. «

Essere in fantasia, Pensare, avere il pensiero. — Tom. II, p. 376: « Siamo in fantasia di levarci domani di qui. »

Fare batteria (term. milit.), Battere con artiglierie. — Tom. II, p. 433: « Parendo a questi signori che fusse fatta batteria a bastanza, per esser le mura di essa (fortezza) molto deboli, fu deliberato in un subito che si dovessero piantar le scale e dar l'assalto. »

Fare la punta (term. milit.), Far massa in un luogo. — Tom. II, p. 411: « Per tutte queste cose, pare che la vera sia di fare la punta qui e stringer Paliano. »

Fare tumulto, per Opporsi, contradire. — Tom. I, p. 152:

«Perchè vuoti di fede, e pieni di arroganza, facessimo tumulto contro gli scrittori e difensori dello Evangelio?»

Fidato (add.), Memoria fidata, sicura, costante. — Tom. II, p. 234: « Per mostrare a V. S. che tengo più fidata memoria di lei. »

Fioccare, per lo Tempestare delle artiglierie. — Tom. II, p. 403:

 Ritirandosi loro sotto un baloardo che hanno da questa banda, donde fioccava l'artiglieria. >

Fittare, Dare in affitto, affittare.

— Tom. I, p. 169: «Circa il fittar delle cose mie, mi rimetto ec.»

Foriere (term. milit.), Furiere.

— Tom. II, p. 405: « Ho fatto col signor Alessandro che per due dì i forieri delle compagnie anderanno ec. »

Fumo, Onor vano, apparenza.—
Tom. I, p. 246: «I quali con
più avidità desiderano i fumi,
che non faccio io.»

Gavetta, Piccola matassa. —
Tom. II, p. 183: « Pallotte tra
grosse e piccole, circa 200;
cinque o sei gavette di corda. »

Grattacapo, Dare un grattucapo, Dare altrui da pensare. —
Tom. II, p. 254: « Io ho bisogno di dar loro un grattacapo,
e se mi sarà cennato di costà
vedrò di far che mi riesca. »

Nel Vocab. del Manuzzi sta la voce, ma senza esempio.

Gustare coi primi labbri, Assaggiare leggiermente. — Tom. I, p. 201: « Chi si mette a questa degnissima impresa, conviene che non solamente sia in questa nostra lingua esercitatissimo, ma che egli abbia più che coi primi libri gustato i fonti della latina. »

Imbarberescare, Riconciare, ingentilire. — Tom. I, p. 70: « Perchè sebbene il Paese le fa, se io non le imbarberescassi con l'arte mia, riuscirebbono pur rozze, come sono le altre. > Imperticare, Lasciarsi imperticare, Mettere sulla pertica come a zimbello. — Tom. II, p. 240: « Acciochè vedino che io non m'addomestico, nè mi

Impiastrare, Imbrogliare, nascondere il vero. — Tom. II, p. 297: « Il modo Sua Beatitudine lo penserà; ma la via era di tenerlo costà, perchè si va mettendo con ogni arte sotto ad ogni uomo, e cerca impiastrare. »

lascio imperticare. >

Incaciare, Condire con cacio. —
Tom. I, p. 249: « Ed io per incaciarli (i maccheroni) le manderò parecchi caciotti de' primi che mi capitano. »

Incorporare, Risquotere, ammassare. — Tom. II, p. 344: « Ma vorrei che al mio tempo s' incorporasse più somma per la sede apostolica, che a tempo d'altri. »

Intrinsecarsi, Intromettersi. —
Tom. II, p. 152: « Ho letto
quanto la S. V. mi scrive circa
lo intrinsecarmi e penetrare
alli secreti. »

Intrinsecarsi colla memoria,
Entrare bene a dentro e fissarsi nella memoria. — Tom. I,
p. 240: «Quella prima, la quale
fa più perfetto il giudizio degli
uomini, e più s'intrinseca colla
memoria, gli uomini difficilmente si recano a tentare. »

Luoghetto, Piccolo luogo o tenimento. — Tom. II, p. 326: « Il quale litiga un poco di giurisdizione di un luoghetto di non so che case. >

Lussureggiare, Far pompa di parole o di sentenze, parlare sfoggiato. — Tom. I, p. 203: « Ma non potrete però vedere, per fiso che vi miriate che egli s' insuperbisca, che vada con giovanili sentenze lussureggiando, che s'empie per troppo fiato. »

Mannaro, forse Mannara, cioè Scure.— Tom. II, p. 183: «Cinque o sei gavette di corda, una cassa di zolfo, due mannari, dodici badili ec.»

Medietà, Metà. — Tom. II, p. 91:

« Si contenti mettere in persona del figliuolo tutta questa vacante, o se caso viene che moia, riservata la medietà di pensione a me. »

Mercore, Mercordì. — Tom. II, p. 176: « Questa mattina parto per Romagna, e mercore che sarà domani, sarò in Rimini »

Mettere in collera. — Tom. II, p. 35: « Stima che abbia per avventura Sua Cristianissima Maestà voluto piuttosto metterlo in collera, che venire al punto della pace. »

Mezzina, Sorta di misura. -Tom. II, p. 183: « La provvisione che vi è di presente sono
appunto staia sette di frumento..... due staia di farina
marcia, sette staia di fave.....
sei mezzine di carne salata rancida, mezzo barile d'olio tristo ec. »

Minchiatarro, Minchione, balordo. — Tom. II, p. 293: «Che voglino ora mandare un minchiatarro tra questi cervelli diabolici e terribili, mi dà poca consolazione.»

Nebbione, Uomo vano. È il Nebulo de' Latini. — Tom. II, p. 311. «Io l' ho tollerato finora per l' amicizia antica, ancora che sia un Nebbione, e che non sappi punto del governo.»

> Manca ai Vocabolarj, non escluso quello delle voci dell'uso del Fanfani, sebbene il Giusti avesse cantato: Dunque un nebbione che non fa sul suo ec.

Nequitezza, Nequizia. — Tom. I, p. 202: « Con quale svegliare i languidi alla salute pubblica, e opporsi alla violenza e alla nequitezza de' rei? »

Nottolano, Sorta di uccello. —
Tom. I, p. 95: « Chi sa che
senza lume esser tenuto Vuole
in piccola gabbia il nottolano,
Costui saggio si crede e molto
acuto. »

Parlare abbondante fa carestia del bene, Modo proyerb. — Tom. I, p. 241: « Perchè il parlare abbondante fa carestia del bene.»

Partire a staffetta. — Tom. II, p. 164: « Sua Maestà pensa per tutti li x di ottobre risolvere queste Corti, e partirsi a staffetta. »

Passare alcunchè con alcuno, Comunicare, concertare. — Tom. I, p. 170: «E dopo molti discorsi che mi ha fatti di quanto il cardinal Trivulzio passò con lui quand'era in Roma, ritraggo ec. >

Pigro, (add.) detto di verso; Tardo, stentato.— Tom. I, p. 168; «Nè lassi di riprender que'versi che le pareranno pigri, duri, non ornati ec. »

Posdomattina, La mattina di poi. — Tom. II, p. 415: « Deliberano.... accamparsi posdomattina sulla collina d'Anagni. »

Il Vocabolario ha solo posdo-

Presidentato, L' ufficio del Presidente. — Tom. II, p. 308: «Sì anche perchè mi pare che sia un dismembrare il Presidentato. »

Previsto, (part.), Avvisato, avvertito. - Tom. II, p. 326: «Acciò che intendendosene poi costi cosa alcuna, voi ne siate previsto, e facciate fede ec. » Recarsi per la memoria, Ridursi alla memoria.-Tom. I, p. 118: « E così vi prego a dover fare, e recarvi per la memoria che vi tengo sempre fisso nella mia. » Recarsi per la mente, Farsi presente, considerare. - Tom. I. p. 196: « E per questo desideriate d'acquistare infinite ricchezze, non recandovi per la mente che d'assai meno è la natura contenta. >

Reconvalidare, Confermare. —
Tom. II, p. 96: «Se a Sua Beatitudine piacesse reconvalidarmi le mie facoltà, non ostante la bolla ec.»

Replicare più che non faceva Pier Taddeo (modo proverb.) — Tom. II, p. 60: « Vi ricordo che avete il loco grande e che dovete parlare per la ragione in favor de' vostri verissimi amici, e replicare più che non faceva Pier Taddeo. »

Represagliare, Prendere per rappresaglia. — Tom. II, p. 130: « La quale (la mogliera) fu da uno Svizzero represaliata, anzi per dir meglio tolta. »

La Crusca manca del Verbo Rappresugliare.

Ridotto o Ridutto (term. militare), Riparo, luogo munito. —
Tom. II, p. 412: « Ma essendo giunti a un ridutto della terra diviso dall' altro, quasi come una fortezza ec. »

Riscosso (in forza di sost.). —
Tom. I, p. 171. « Prete Augustino si porta male a non avvisarmi cosa per cosa del riscosso. »

Risdire, Disdire. — Tom. II, p. 350: « E stimava sì poco i miei comandamenti che sono stato sforzato a farlo risdire. »

Rogna, per Fastidio, molestia. — Tom. II, p. 297: « Il Commissario è partito, e io non vorrei questa rogna addosso. »

Sacrificio, Strage, o simile. —
Tom. I, p, 158: « Acciocchè
venendo armato..... facesse
memorabil vendetta di loro, e
crudel sacrificio delle vite vostre. »

In questo significato manca ai Vocabolarj. Sangue conforme, per Natura, indole, mente.—Tom. II, p. 272:

« Perchè, ossia la sua virtù, o il sangue conforme, ho sempre desiderato ec. »

Sbombardare, Gettar bombarde.

— Tom. II, p. 384: « Mentre si scaramucciava, so dire a Vostra Signoria Reverendissima che la terra e la rôcca sbombardava terribilmente. »

Non ha esempio nel senso proprio.

Schirazzo (term. marin.), Sorta di nave. — Tom. II, p. 163: « Il Principe Doria seguitando l'armata turchesca ha presi dieci schirazzi carichi di mercanzia. »

Sembrare, Di senso un po' oscuro. — Tom. I, p. 38: « Ferma di gir per dritti alti viaggi All' eterno Signor che sembra e cole. »

Sensitivo (add.), Risentito. —
Tom. I, p. 257: «Considerando
per la sensitiva risposta di Vostra Signoria Reverendissima
che non solo mal volentieri mi
compiace di M. Annibale per
l'avvenire, ma mi rimprovera
del passato ec. »

Smantellata, Da Smantellare, diroccare. — Tom. II, p. 396: «Sua Eccellenza per non avere a guardare il Piglio, pensa di farli fare un poco di smantellata.»

Spellicciata, Spellicciatura, strapazzata. — Tom. II, p. 293: « Vi concludo ch' io penso che Nostro Signore vorrà dare una spellicciata a costui, e mostrar che vi sia stato indotto ec. » Squarciare, Sfoggiare. — Tom. I, p. 91: « Non squarcian drappi e poche pompe fanno. »

Il Vocab. ha Squrcione nel senso di Sfarzoso.

Stancheggiare, Andare stancando. — Tom. II, p. 378: « E con questo e con tutti altri modi si vedrà di andarli stancheggiardo, stringendo e riducendo al peggio che si potrà. »

Stare a cavaliere a uno, Stargli addosso. — Tom. II, p. 353: «Bisogna tutto giorno stare in sugli avvedimenti, e a cavaliere a questi.»

Stare a maestro, Dipendere, star sotto. — Tom. I, p. 243: «Perchè a pochi piace lo stare a maestro, e a niuno l'essere offeso. »

Stare ammartellato, In pensiero, in affanno.—Tom. II, p. 240: « Sto ammartellato se non seryo il Dondino. »

Stare sul gagliardo, Ostinarsi.—
Tom. II, p. 86: « Ma sta tanto
sul gagliardo, che non cura più
di concordia. »

Stare sulle baie, Scherzare. —
Tom. II, p. 177: « Vi mando
una lettera faceta per fra Baccio: avvertite Sua Paternità
che non la mostri, perchè non
si dicesse ch'io stessi sulle
baie. »

Statua, Imagine.— Tom. I, p. 30:
« Sì come il sol ch'è viva statua chiara Di Dio nel mondan tempio, ove riluce. »

Stincare, Percuotere nello stinco. — Tom. II, p. 76: « Mi fu anco stincata la mia bella mula in Genova. »

Stringere il basto addosso, Costringere, far forza. — Tom. II, p. 229: « Perchè vedete che costoro ci stringono il basto addosso, e bisogna menar le mani. »

> Il Vocab. ha nel medesimo significato Stringere i panni addosso.

Sviscerarsi, Aprire l'interno dell'animo. — Tom. I, p. 251: « Voi vi siete versato in tanto amore verso di me e con le lettere e con li doni, che non mi confidando, ancora che mi svisceri, di poter corrispondere ec. »

Tener detto, Ricordare.—Tom.II, p. 169: «Tenete detto a Sua Signoria Reverendissima, che io muterò gli uffiziali.»

Tenere sulla spesa grossa, Obbligare a spendere in grosso. — Tom. II, p. 449: «Intrattiene (il Re di Francia) dieci altri mila Svizzeri in Alemagna per farli calar in Lombardia per rinforzare il suo esercito e tenere in su la spesa grossa l'Imperatore.»

Testa (term. mil.), Schiera, drappello di soldati. — Tom. II, p. 380: «E per vedere il tutto con gli occhi suoi passò innanzi quasi alla prima testa, dov' era la scaramuccia. » E appresso: « Ma sopragiuntali in aiuto una testa di circa ot-

tanta archibugieri . . . . rispinse indietro i nimici. »

Testificato (in forza di sost.), attestato. — Tom. II, p. 218: «Come appare per il testificato di uno mandato a questo effetto da loro.»

Transunto, Estratto, o compendio di scrittura. — Tom. II,

p. 150: « Dissi a S. M. aver mandato subito a Siragozza a stampare quel transunto della bolla per far pubblicare le processioni. »

Ucmo di fumo, Leggiero, vanitoso.—Tom. II, p. 178: M. Stefano Fanteaguzzo uomo di fumo. .

# VOCI E MANIERE

#### GIÀ REGISTRATE NEI VOCABOLARI SOTTO IL NOME DI V. MARTELLI.

(Sull' Edizione di Firenze, Giunti, 1563-4.)

| Accortare. Lettera a Francesco Cenami Pag. 210, Pag                           | , 60       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Acquetare. > allo stesso 210, >                                               | 59         |
| Bocca. § metter la bocca in cielo. — Lettera a                                |            |
| Giuseppe Jova                                                                 | 62         |
| Contentissimo. Lettera a Giovambattista Bernardi. > 187, -                    | 55         |
| Dare il giuramento. Lettera a Maria Bartolomei 190, .                         | 57         |
| Dottorato. Lettera a Giovambattista Bernardi 187, .                           |            |
| Fare a sicurtà. Lettera al Rivola 178,                                        |            |
| Giuramento (Vedi dare il giuramento)                                          |            |
| Imporre. Lettera a Francesco Cenami 209, >                                    | 59         |
| Inavvertenza. Lettera al Rivola                                               | 53         |
| Officioso. Lettera al medesimo                                                |            |
| (La nostra stampa seguendo le antecedenti legge ufizioso.)                    |            |
| Pace. Lettera allo stesso                                                     | 52         |
| Perdere. > a Francesco Cenami 210, >                                          | 59         |
| Resoluzione. Lettera al Rivola 178,                                           | 53         |
| Rispettoso. • allo stesso                                                     | <b>5</b> 3 |
| Sicurtà. > allo stesso                                                        | 53         |
| Sollecitato a Maria Bartolomei 191, .                                         | <b>5</b> 8 |
| (Il primo numero indica la pagina del primo tomo della presente edizione, che |            |

tiene la voce allegata; il secondo quello della pagina corrispondente nelle let-

tere del Martelli nella stampa citata.)

# INDICE DI QUESTO VOLUME.

| Nunziatura di Spagna.                         | Cardinale Camarlengo Pag. 179, 186, 234, 267. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anziani e Gonfalonieri della Repub-           | Cardinale di Carpi. 175, 295, 305.            |
| blica di Lucca Pag. 5, 7.                     | Cardinale di Ferrara, 202, 247, 264,          |
| Farnese card. Alessandro 11,71,107.           | 354.                                          |
| Farnese Pier Luigi                            | Cardinale del Monte. 195, 283, 349.           |
| Gran Maestro di Francia 38, 45.               | Cardinale di Ravenna 199, 217, 354,           |
| Paolo III, Papa 46, 90, 96, 108, 127,         | 361.                                          |
| 142, 158, 161, 163.                           | Cardinale di Rimini 196, 280, 284, 288.       |
| Recalcato monsignore Ambrogio 49,             | Cardinale di Santangelo 197.                  |
| 51, 59, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75,           | Cardinale di Santiquattro 205, 241,           |
| <b>76</b> , 78, 79, 81, 84, 92, 98, 106, 116, | 316.                                          |
| 118, 120, 125, 128, 132, 133, 135,            | Cardinale di Trani 315.                       |
| 137, 139, 144, 137, 139, 144, 145,            | Cardinale di Veroli 261.                      |
| 148, 155.                                     | Casa (Della) Giovanni 310.                    |
| Trivulzio cardinale Agostino 19, 26,          | Cesano Gabriele 266.                          |
| 28, 34, 43, 52, 53.                           | Cesarini cardinale Alessandro 242.            |
| Verzerio Pietro Paolo 8, 10.                  | 265, 300.                                     |
| verzerio i leuro i acio                       | Colonna Arcivescovo 255.                      |
| Presidenza di Romagna.                        | Colonna Ascanio 239, 281.                     |
| PRESIDENZA DI ROMAGNA.                        | Contarini cardinale Gaspero. 263.             |
| A 961 961                                     |                                               |
| A 364, 367.                                   | Cospi Giovambattista 254. Dandino 194, 321.   |
| Aghilar (Marchese di) 341, 345.               |                                               |
| Alamanni Luigi 197, 202, 226.                 | Doria prin. Andrea 311.                       |
| Ardinghello monsig. Niccolò 347.              | Duca di Castro 201, 281, 322, 342,            |
| Baciadona Gio. Amb. di Venezia 190,<br>227.   | 342.                                          |
|                                               | Duca Cosimo 215, 217, 273, 273, 286,          |
| Bagno (da) Gio. Francesco 287.                | 340.                                          |
| Bernardi Giovambattista 169, 171,             | Duca di Ferrara 215, 218, 226, 249.           |
| 174, 175, 177, 184, 189, 200, 203,            | Duca di Urbino 236, 291, 360.                 |
| 207, 211, 223, 224, 229, 231, 233,            | Duchessa Margherita 238.                      |
| 239, 244, 252, 256, 258, 260, 268,            | Duchessa di Urbino 192, 194, 198, 279.        |
| 275, 290, 291, 294, 296, 298, 299,            | Facchinetti Antonio 210.                      |
| 301, 302, 309, 311, 314, 316, 319,            | Fantucci Camillo 337.                         |
| 320, 320, 326, 327, 328, 331, 332,            | Farnese cardinale Alessandro. 341.            |
| 335, 338, 339, 343, 345, 348, 350,            | Farnese Ottavio 277.                          |
| 354, 355, 357, 358, 359, 362, 363.            | Fregoso cardinale Federigo 222.               |
| Campesco Antonio 206.                         | Galletti Giovambattista 243.                  |
| Capitano di Zara361.                          | Gambara cardinale Uberto 192, 206.            |
| Guidiccioni. — II.                            | 31                                            |

| •                                     |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giulio Pag. 341.                      | Vescovo di Bologna Pag. 209.            |
| Governatore di Faenza 246.            | Vescovo di Brescia 248.                 |
| Governatore di Ravenna 208.           | Vescovo di Cesena 204.                  |
| Grimani cardinale Marino 243.         | Vescovo di Parenzo 336.                 |
| Gualterio Sebastiano 196, 265.        | Vescovo di Vercelli 335.                |
| Guidiccioni card. Bartolommeo 285,    |                                         |
| 368.                                  | Guerra di Paliano.                      |
| Jacobacci cardinale Domenico 282.     |                                         |
| Ivrea card. Legato di Bologna 214,    | Ardinghello monsignore Niccolò 386.     |
| 230.                                  | Farnese cardinale Alessandro 376.       |
| Latta (Della) Antonio 199.            | 383, 386, 391, 401, 402, 407, 408.      |
| Lodovichi Niccolò 336.                | Papa 371, 374, 377, 378, 380, 384, 387. |
| Losco Armanno 228.                    | 388, 392, 394, 396, 398, 409, 412.      |
| Malatesta Ginevra 228.                | 413, 414, 416, 418, 419, 422, 424,      |
| Pagani Lorenzo                        | 426, 427, 428, 430, 431, 433, 435.      |
| Pallavicino Cosimo 195, 237.          | Riccio Giovanni 404, 421.               |
| Pallavicino Laura 219.                | zwolo wiotaliii                         |
| Papa 170, 171, 173, 193, 300, 307.    | G W                                     |
| Pescara (Marchesa di) 236.            | Governo della Marca.                    |
| Pietro 279.                           | T 1 11 1 100 110                        |
| Pierantonio 321.                      | Farnese card. Alessandro 439, 440.      |
| Pio Ippolita                          | Morello Lodovico 443.                   |
| Rainerio Antonfrancesco 212.          | Parisiana Camilla 441.                  |
| Ricorda Alessandro 219.               | Pio Colonnello 442.                     |
| Rocca Luca                            |                                         |
| Salviati cardinale Giovanni 220, 235, | LETTERE DI DIVERSI                      |
| 242, 304.                             | A MONSIGNOR GUIDICCIONI.                |
| Santi 272.                            |                                         |
| Savi di Ravenna 250.                  | Alamanni Luigi                          |
| Senza indirizzo 271.                  | Caro Annibale 448, 451, 452, 453, 457.  |
| Sforza Sforza                         | ,,,,,,, -                               |
| Tesoriere                             | Tavola di voci e maniere ec 463.        |
| Veniero Francesco 333.                |                                         |
|                                       | Voci e maniere citato sotto il          |
| Verallo Niccolò                       | nome di V. Martelli 472                 |

### Errori.

## Correzioni.

| 314, |      | avola Cioè dieci dl l'avea lassato in Reggio in casa d'un suo parente, e fa che gli avea proibito ec. | favola  Cioè dieci di fa l'avea lassato in Reggio, in casa d'un suo parente, e che gli avea proibito ec. |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 335. | ult. | ho preceduto seco                                                                                     | ho proceduto seco                                                                                        |
| ,    |      | quel che ha seguire                                                                                   | quel che ha da seguire                                                                                   |
| ,    |      | éssi costituto                                                                                        | éssi costituito                                                                                          |



•

, •

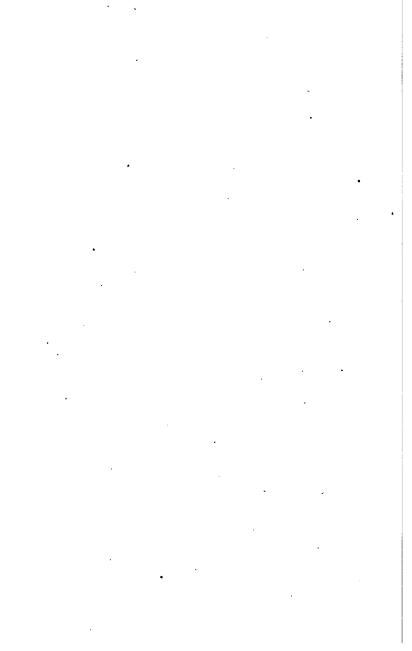

# 805673

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



